



# Brasil golea a España y le arrebata el sueño del oro

Las jugadoras de Montse Tomé pagan cara su fragilidad defensiva El equipo femenino de waterpolo se mete en semifinales Los cinco palistas gallegos avanzan / Págs. 36/44



# PARODE LA PRENSA NACIONAL Www.farodevigo.es Control of the Control

AÑOS AQUÍCONTIGO

Zona Franca

tres opciones

plantea a la Xunta

para revitalizar el

Ifevi: de invertir a

asumir su gestión

Regades traslada al

conselleiro González

inyectaría 16 millones

para ampliarlo si entran

El Concello asegura

que el ente estatal

en su patronato

que la policía

verificó el día

del accidente que

el "saltamontes"

La oposición pregunta

por qué no se precintó

Los feriantes abren

las atracciones pese

a la prohibición

del concello

de A Guarda

Pág. 3

Pág. 12

estaba inactivo

una atracción

sin permiso

# Inpesca perdió 27 millones en un año con Atunlo, cuyo valor es hoy cero

El socio vasco de la mayor comercializadora de atún española ve irrecuperables los 21 millones que les debe La firma viguesa pasó de facturar 221 millones en 2020 a estar en concurso Pág. 31



### VIGO

Los antiguos juzgados acogerán cien locales para colectivos y una terraza pública /Pág. 5

### CATALUÑA

Illa afronta mañana su investidura bajo la amenaza de boicot de Puigdemont / Pág. 22



### EE UU EN CAMPAÑA

Tim Walz, gobernador progresista, será "el compañero de baile" de Kamala Harris / Pág. 24

### GALICIA

### Mayores y solos: se apagan los fogones en casa

Más de 3.100 personas reciben cada semana bandejas de comida preparada que paga la Xunta/Pág. 15

### Maravilla recoge su cosecha en Gambia tras sembrar mejoras laborales

La pesquera viguesa Congelados Maravilla, única europea en Gambia, aterrizó en África con la idea de que mejorar las condiciones y los derechos de los trabajadores impulsaría su negocio. Dos años después los datos refrendan su apuesta. En la imagen, trabajadoras de la planta. Pág. 34



# Zona Franca allana su entrada en el Patronato y el Ifevi progresa hacia su tercera ampliación

Su opción prioritaria es recuperar un sistema de unanimidad en la representación e ingresar en igualdad de condiciones que el resto de los integrantes > También propone adquirir su patrimonio o crear otro consorcio

#### B. MELCHOR/L. GRAÑA

La Zona Franca de Vigo propone tres vías para entrar en el Patronato del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) y, de este modo, participar en la financiación de la tercera ampliación del recinto, reclamada en numerosas ocasiones por la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) para mantener en la ciudad la feria internacional de pescado congelado. Las opciones fueron planteadas por el delegado del Estado, David Regades, en una reunión en la que participaron el presidente del Consorcio y alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el conselleiro de Emprego, José González, entre otros representantes.

Regades, que manifestó la total disposición de la entidad a buscar un acuerdo, explicó en el encuentro celebrado en la sede de Areal del Consorcio que la primera vía, opción prioritaria para la Zona Franca, pasaría por recuperar un sistema de unanimidad en la representación y que el organismo al que representa tuviese entrada en el Patronato como miembro adherido en igualdad de condiciones que el resto de los integrantes.

Las otras dos opciones: una pasaría por la adquisición por parte del Consorcio de la Zona Franca del patrimonio del Ifevi con el fin de gestionar directamente el recinto ferial y la otra sería la de constituir un nuevo Consorcio en la que participen todas las administraciones implicadas. La premisa de la Zona Franca es que, para cualquiera de las tres, "es imprescindible la realización de un Plan Estratégico que, entre otras cosas, planifique y diseñe las instalaciones de futuro, determine la inversión y estudie la viabilidad del recinto".

Tanto la Xunta como la Zona Franca destacaron la importancia y voluntad de abordar esta coyuntura con "cooperación" y "colaboración" para alcanzar consensos. Fue la primera reunión entre el Consorcio, la administración autonómica y el Concello



Inés González (Zona Franca), Arsenio Prieto (Ifevi), Joaquín Macho (Xunta), González, Caballero, Regades, Ana Ortiz (Xunta) y Rosa Eguizábal (Zona Franca) participaron en la reunión celebrada en la sede del Consorcio en Areal. // Alba Villar

con el objetivo de trabajar en las necesidades actuales y futuras del recinto ferial, entre ellas, la imprescindible ampliación del espacio. A finales de junio, y a preguntas de este periódico, Regades se ofreció a sufragar una nueva ampliación y citó un coste estimado de 16 millones de euros.

"El objetivo del encuentro fue dar los primeros pasos para elaborar una estrategia que sirva para garantizar el presente y el futuro de eventos tan importantes para Vigo, como es el caso de Conxemar, uno de los mayores escaparates mundiales de productos de la pesca, así como que la ciudad pueda optar, cada vez en mejores condiciones, a acoger certámenes de prestigio con unas instalaciones adecuadas", resume la Zona Franca.

En la reunión, como destacan fuentes de la Xunta, se evaluó de forma conjunta la oferta de inversión pa-

### Un plan para frenar un éxodo a Madrid de la feria de Conxemar

La ampliación del Ifevi es imprescindible para retener en Vigo la tercera mayor feria mundial de productos de la pesca. Es lo que defiende la asociación que la organiza, Conxemar, que ha insistido en que un rechazo a esta opción supondría su adiós a la ciudad. Un planteamiento que genera el rechazo de parte de los asociados, sobre todo los gallegos, que han defendido cambios en la feria para garantizar su continuidad con independencia de lo que hagan

sus rivales, las Seafood de Barcelona y Boston. Desde Conxemar inciden en que su intención pasa por continuar en el recinto olívico, pero que para ello ha de colmarse esa necesidad de espacio adicional, además de contar con mayor colaboración de las instituciones para operativos como los accesos o aparcamientos. Es la entidad la que organiza el dispositivo de tráfico para las jornadas del evento y la que sufraga el alquiler del parking de Peinador.

ra el Ifevi realizada por el Consorcio de la Zona Franca "dentro dun espazo de diálogo considerado como chave para examinar as necesidades actuais e futuras do recinto feiral, artellando as solucións precisas para potenciar citas absolutamente estratéxicas como Conxemar, garantindo o seu crecemento dende Vigo e blindando o seu futuro na cidade".

La Xunta destaca que, "na liña do acordado" en la reunión celebrada el pasado mes entre el gobierno gallego y la entidad organizadora de la feria de Conxemar, "o goberno autonómico volveu remarcar a importancia de elaborar un plan funcional de análise para concretar as necesidades da feira e poder levar a cabo outras actuacións complementarias ao seu desenvolvemento, como a ordenación do tráfico e outras cuestións que van máis alá dos espazos".

### REDACCIÓN

El presupuesto del Concello para 2025 será de 327,5 millones de euros, 10,5 millones más que este año. El alcalde, Abel Caballero, adelantó la cifra e indicó que permitirá seguir atendiendo las necesidades de la ciudad. Destacó que esta "certeza" de contar con unas cuentas se debe al "apoyo" de la ciudadanía a la lista que él encabeza y al gobierno que conforma. "Garantiza que aprobamos los presupuestos en tiempo y forma y no estamos en el proceso interminable de negociaciones", argumentó.

Según desglosó Caballero en un

# El presupuesto municipal para 2025 sube a 327,5 millones, 10,5 más que el de este año

Cifra la inversión en 33 millones > Más de 120 millones los da el Estado

audio remitido a los medios de comunicación, 122,6 millones de euros provienen del Estado, "del Gobierno de Pedro Sánchez", mientras que la Xunta aporta "solo 6 millones de euros". "Es un escándalo. Recibe más dinero de Vigo del que nos aporta. Tenemos que pagarle un montón de cuestiones en diferentes ámbitos", criticó. El resto del presupuesto hasta sumar 327,5 millones procede del sistema fiscal del Concello: recursos propios.

El alcalde, que no concretó actuaciones, adelantó que el gobierno local mantendrá los niveles de inversión en torno a los 33 millones de euros, a los que se suman los fondos europeos Next Generation EU del Gobierno de España. Además, insistió en que estas cuentas permitirán mantener "servicios públicos de altísima calidad", como la limpieza o los suministros, así como la celeridad en el pago a los proveedores y mantener la deuda a cero. "No recurrimos al endeudamiento", indicó antes de exponer una observación. "De las ciudades candidatas al Mundial de fútbol –la olívica fue rechazada–,Vigo es la única sin deudas", aseveró.

Precisamente, una de las críticas más repetidas por la oposición es el bajo grado de ejecución presupuestaria. En el último pleno municipal, celebrado la semana pasada, la concejala del PP Patricia García señaló que "hay que ejecutar un presupuesto de 364 millones de euros y la tesorería arroja que, entre pagos realizados y pendientes de pago, suman 91,8 millones, 25% sobre el total". El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, ironizó con que el Concello "ganará a medalla olímpica á inexecución do presuposto".

# La Policía Local fue notificada del informe que desautorizaba el uso de 8 atracciones

La oposición pregunta por qué no se precintó el "saltamontes" > Agentes estuvieron en la zona de las fiestas en varias ocasiones: la última, unas tres horas antes del accidente mortal

**BORJA MELCHOR** 

El Concello envió por correo electrónico a la Policía Local el informe que recogía la desautorización de uso de ocho atracciones en las fiestas de Matamá, entre ellas, el saltamontes, en la que se registró el accidente mortal de un joven de 36 años en la madrugada del sábado. Se lo remitió a los agentes poco después de ser firmado por la secretaria de Goberno Local, algo antes de las 22.30 horas del jueves 1 de agosto, la misma noche en la que empezaron a funcionar los recreativos.

Según ha podido saber FARO, la Policía Local estuvo en la zona en la que se desarrollaron las fiestas la madrugada anterior al trágico suceso para recorrerla y también por avisos: dos peleas y un hurto. Al filo de las 16.00 horas del viernes, volvieron a Matamá y, como informó el Concello a través de un comunicado, "non detectou actividade". Sobre las 23.00 horas, regresaron al lugar debido a una queja por lanzamiento de petardos. La siguiente actuación en este ámbito ya fue la relacionada con el siniestro mortal.

En el comunicado, el Concello reiteró que "tanto o titular do saltamontes como a comisión de festas de Matamá tiveron notificación escrita da falta de autorización para a posta en funcionamento da atracción por non atender os requirimentos de documentación". Se suma la Policía Local a la lista. Añade que, "tras enviar a notificación, a Policía Local trasladouse ao lugar na tarde do venres 2 de agosto e non detectou actividade" -casi a las 16.00 horas-. No ofreció más detalles al respecto de este tema, por el que fue preguntado por este periódico, alegando que "hay un juzgado ya con la investigación". "Este tráxico suceso está a ser investigado polo xulgado, que conta con toda a colaboración do Concello", finaliza el escrito municipal.

El Ayuntamiento no concreta si los agentes precintaron o no esta atracción, una acción habitual en estos casos, según aseguró el presidente de la Agrupación de Fiestas de Vigo, Manuel Carrera, también presidente de la Asociación Cultural Festas da Consolación de Coia. Expone un ejemplo: los coches de choque de las fiestas de la Virxe do Carme de Coruxo el año pasado "por tener mal la documentación" -el saltamontes fue desautorizado por falta de documentación-. No entiende por qué no se llevó a cabo este paso en Matamá o no se llamó por teléfono a los responsables para avisarles. Añade que es común que la Policía Local supervise que todo está en orden en este tipo de festejos.

Lo que está claro es que, horas después, el saltamontes estaba funcionando: sobre las 2 de la madrugada del sábado, se registró el accidente mortal del vecino de Vigo de 36 años. Y también estuvo en marcha la noche anterior, es decir, la del jueves, según aseguraron a FARO varios vecinos y asistentes a la actuación de la orquesta Panorama, uno de los platos fuertes de la programación de las fiestas.

La comisión de fiestas de Matamá tampoco aclara dudas al respecto del suceso. El presidente, Cristian González, indicó el lunes que sus miembros lo están pasando "muy mal" y, preguntado ayer por la posibilidad de hablar con él o algún abogado que represente a la entidad, respondió que no puede: "Estoy colaborando con la Policía".

La oposición también reclama

respuestas y va más allá. El portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Martín, aseguró que el saltamontes siniestrado "estuvo funcionando de forma irregular días antes en las fiestas de Santa Ana en Beade". Añade que "no fue hasta el 1 de agosto, una vez terminadas, cuando el Concello advirtió de la falta de documentación al propietario". Ve "una clara dejación de funciones del gobierno local en la supervisión de la atracción y critica la falta de explicaciones públicas. Además, pregunta por qué no se precintó.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P.Igrexas, registró un escrito para que el Concello le traslade "todos os datos, informacións e documentación en relación aos permisos administrativos que permitiron a instalación da atracción e toda a documentación acreditativa da mesma". Pide conocer el resultado de las evaluaciones o inspecciones municipales que se hubiesen realizado en el recreativo, así como tener acceso a los informes de las intervenciones de la Policía Local y los bomberos, información también solicitada por FARO al Ayuntamiento.

El presidente de la Agrupación de Fiestas de Vigo confirma que "es habitual que las comunicaciones del Concello para autorizar atracciones y demás instalaciones de las fiestas populares lleguen una vez ya empezadas". Y sucede, según explica a este periódico, ya desde hace años. Es, de hecho, uno de los frentes abiertos de las comisiones con el Ayuntamiento. "El año pasado,

cuando llegaron las autorizaciones, ya llevábamos cuatro días de fiestas en Coia", recuerda Carrera.

Apostilla que "todas las comisiones" de la ciudad –encargadas de comunicar a los feriantes si el Concello les da su visto bueno o no– se quejan de que los permisos municipales llegan tarde a pesar de enviar la documentación "con antelación". Fuentes del Ayuntamiento alegan lo contrario y añaden que la entidad local espera a última hora para recibir los documentos y no verse obligada a prohibir el uso de las atracciones.

Carrera asegura que "rara vez" los permisos del Concello llegan antes de empezar las fiestas. Es una preocupación que el sector ya trasladó. "El Ayuntamiento, en su momento, me dijo que, en estos supuestos, no deberían comenzar a funcionar las atracciones, pero no es fácil hacer entender a un feriante que no puede facturar mientras no dispone del visto bueno y obligarle a tener la instalación parada", esgrime. Apunta, en todo caso, que no es normal que haya ocho sin permiso, como en Matamá -desconoce los motivos concretos-.



El "saltamontes", ayer, en el campo de las fiestas de Matamá, donde sigue con vigilancia policial. // A. Villar

# El dictamen de un perito experto será clave para determinar si hay delito

Las pesquisas deben esclarecer si existió alguna negligencia o descuido grave que puedan determinar la existencia de un homicidio imprudente

M. FONTÁN

Alba tenía 12 años cuando el 19 de septiembre de 2014 falleció al sufrir una descarga eléctrica en la atracción "la olla" que estaba instalada en la feria de la pedanía sevillana de Maribáñez. Su caso dio lugar a un procedimiento judicial en el que inicialmente hubo cuatro condenados –el feriante, su instalador eléctrico, un concejal y el electricista municipal–, si bien la Audiencia de Sevilla, en mayo de este mismo año, absolvió

a los dos últimos. Diez años antes, en 2004, un niño de 8 años murió también electrocutado en unas fiestas en Sabiñánigo (Aragón), en el saltamontes, un asunto en el que el propietario de la atracción acabó admitiendo su responsabilidad y fue sentenciado a un año de cárcel. En estos dos casos, el de Sevilla y Aragón, fueron claves los informes realizados por los peritos judiciales, es decir, por expertos que revisaron a conciencia las atracciones. Y en el del accidente de Vigo las fuentes jurídicas con-

sultadas indican que, al margen de la investigación de la Policía Judicial y la Policía Científica de la comisaría, tiene también vital importancia, de cara a determinar si existe materia penal y concretamente la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente, lo que dictamine un especialista en la materia, previsiblemente un ingeniero técnico industrial.

Oficialmente no ha trascendido demasiado sobre la investigación judicial en marcha. La magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, el mismo que llevó la causa del accidente de O Marisquiño, y la fiscal estuvieron en Matamá el sábado por la mañana, horas después del siniestro, y se ordenó el precinto del "saltamontes", que desde entonces permanece inmovilizado y con custodia policial las 24 horas. "El juzgado sigue realizando practicando diligencias para tratar de esclarecer los hechos", se ha limitado a indicar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en los últimos días sobre las pesquisas.

### Dos casos ocurridos en Sevilla y Aragón derivaron en sendas condenas penales

La designación de un perito judicial, explican las fuentes consultadas, debe ser expresamente acordada por el juzgado. Junto a la intervención de un experto y el requerimiento de documentación sobre el "saltamontes" y el procedimiento de su contratación y puesta en funcionamiento en las fiestas de Matamá, está también la investigación de la Policía Nacional, que todavía no ha concluido.

No será tan exhaustiva como la que puede emitir un ingeniero experto en la materia, pero la Policía Científica ya está avanzando en su propia pericial sobre las posibles causas de lo ocurrido. Los agentes indagan en el motivo por el que el brazo de la cabina 7 del "saltamontes" rompió en su anclaje, saltando también algún tornillo, con el objeto de determinar si pudo ser un problema de desgaste de los materiales, de mantenimiento o un mal montaje. La investigación tratará de dar respuesta a los interrogantes.

#### PEDRO PASCUAL

El epicentro de la comunidad skater en Vigo es la Praza da Estrela: "Allí es donde todos los chavales aprenden, donde hay más gente patinando", explica Pablo Vázquez, más conocido como Peibol. El gallego lleva subido a una tabla desde los 14 años, y hoy, a los 29, sigue siendo una de las figuras claves en esta escena urbana. El skate es un deporte comunitario, "si vas a un sitio donde no hay nadie no patinas", comenta Vázquez. Por eso mismo, los espacios comunes y los eventos que se hacen a lo largo del año son de vital importancia: "En Vigo hay más cosas aparte del Marisquiño. Sitios como el Náutico son un verdadero paraíso para patinar, 300 metros de bordillos de mármol perfectos..., algo como esto es muy complicado de encontrar en otro lado", relata Víctor Conde, skater y organizador del Go Skateboarding Day en Vigo. Cada 21 de junio, Conde organiza un evento en Praza da Estrela, al que acuden decenas de patinadores de toda Galicia. Al que se suman otros eventos como el Nozilla Jam, que convierten Vigo en un rico destino de la cultura skater.

Los skaters vigueses reciben este año el Marisquiño con algo de descontento: "El evento se presenta como algo que no es", asegura Vázquez. O Marisquiño lo crearon en Vigo skaters locales, "ahora ha crecido muchísimo, y es brutal que hasta forme parte de la World Cup Skateboarding, pero si que algunos sienten que se ha dejado de lado a la comunidad local. Aunque yo soy más neutral, es verdad que a veces el Marisquiño quita mérito a la escena viguesa, pero también gracias al Marisquiño se la valora", razona Conde.

"Quizá no sea la palabra, pero la comunidad viguesa está un poco decadente", comenta Carlos 
Persiana, skater vigués de 20 años. 
También explica que Praza da Estrela era algo "completamente diferente en, por ejemplo, 2019. La 
cantidad de patinadores que venían antes era totalmente distinto". El patín en Vigo tiene menos 
tirón que otros años, explican los 
locales: "Es algo que va por épocas.

Jesús Prado es otro de los skaters que llevan frecuentando la



# Vigo, territorio "skater"

A la comunidad de patinadores en la ciudad olívica le gustaría que se declarase Praza da Estrela como "skateplaza": "Es un sitio emblemático y con gran historia detrás"

Plaza da Estrela años. Originario de Chapela, lleva 14 años, igual que su amigo Pablo Vázquez, patinando. Comenzó este deporte en la ESO: "Mi hermano patinaba, y empecé junto a mis amigos allí en Chapela, pero ellos pronto lo dejaron y quedé yo, así que empecé a venir a la Estrela, hice amigos y me enamoré del *skate*", explica.



VÍCTOR CONDE "SKATER" VIGUÉS

"Vigo tiene más cosas aparte del Marisquiño. El Naútico es un paraíso para patinar" JESÚS PRADO "SKATER" VIGUÉS

"Mi Marisquiño es patinar con la gente que he ido conociendo gracias a este evento" Prado justo coge vacaciones esta semana, y le coincide con O Marisquiño. Para él, más que la competición, lo que le gusta es reencontrarse con los amigos que ha hecho en este evento a lo largo de los años: "Mi Marisquiño es estar esta semana patinando con la gente que he ido conociendo gracias a este evento", razona.

"Lo que me gustaría más es que declarasen Praza da Estrela como skateplaza, al igual que ha pasado en ciudades como Londres, Bilbao y muchas otras con sitios emblemáticos y con historia del skate detrás. De esta forma podríamos patinar en la plaza cómodamente y construir algunos módulos más, aparte de los que ya existen y así crear una escena unida y con más nivel", explica Daniel Gómez, vigués de 34 años. Desde hace 23 es un apasionado del mundillo. Comenzó patinando "en la calle con amigos" y explica que nunca fue mucho de frecuentar skateparks porque "no se adaptaban a nuestras necesidades". Comenta que se hicieron asociaciones de aficionados locales para colaborar en la construcción de muchas de las pistas de skate en Vigo, pero que " nunca los tuvieron en cuenta".

En esta edición del Marisquiño, inscribirse para competir en la modalidad principal cuesta 45 euros. "Otros años, a los locales nos mantenían un día más la pista para que pudiéramos disfrutarla. Ahora el precio de la inscripción es muy alto, y esto ya no se hace. Recuperar eso sería algo que no cuesta mucho y nos dejaría a todos los locales contentos", comenta Pablo Vázquez.

### En marcha la instalación del Basket 3x3

El Basket 3x3 es una modalidad olímpica y será una de las actividades que colmarán de contenido una edición más de O Marisquiño. El alcalde, Abel Caballero, acudió ayer a los trabajos de instalación con el delegado de Zona Franca, David Regades, el director del evento, Carlos Domínguez (Piti) y la teniende de alcalde, Carmela Silva.





# Sanidade analiza posibles ajustes en la cartera de servicios que presta Povisa

El objetivo es garantizar la equidad, la calidad y la eficiencia en la atención > En función de estos parámetros y el grado de complejidad, planteará qué procesos ofrecerá cada centro

A. BLASCO

Equidad, calidad y eficiencia en los servicios que se proporcionen a la ciudadanía, independientemente de dónde se presten. Eso es lo que la Consellería de Sanidade quiere garantizar con el nuevo concierto con Povisa. Así es que cuánto pagará el Servizo Galego de Saúde al centro concertado o cómo lo hará -si se mantiene el cobro por tarjeta pública adscrita; si, de ser así, se introducen variables en función de la edad...- no es lo único que está siendo evaluado con lupa. Según explican fuentes conocedoras del proceso, el departamento dirigido por Antonio Gómez Caamaño analiza la cartera de servicios para introducir los ajustes necesarios que permitan cumplir con estos tres principios.

En los cuatro meses que se acaba de dar de plazo para alcanzar un acuerdo con el centro vigués de Ribera Salud, Sanidade prevé evaluar todos los servicios que se ofrecen a la ciudadanía en el área sanitaria de Vigo en base a estos parámetros y,teniendo en cuenta el grado de complejidad, decidirá si un determinado proceso asistencial se prestará en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), en Povisa o en ambos a la vez.

En una entrevista concedida a FARO hace dos meses, el nuevo conselleiro de Sanidade explicaba que
apuesta por un modelo de gestión sanitaria que se centre en optimizar los
recursos actuales, entre otras cosas, a
través de la medición de los resultados. Una monitorización que para
poder extender de la forma más óptima al centro concertado implicaría
funcionar con un mismo sistema de
historia clínica electrónica que, además, simplificaría la gestión de pacientes y procesos.

En el momento de la entrevista con este diario, a dos meses de haber asumido el cargo, Gómez Caamaño aún no tenía claro el modelo que consideran mejor para la relación que el Sergas mantiene con Povisa desde 1993. Preguntado por la actividad concertada en toda la comuni-

A.L.S.

marzo por el comité de empresa de

Vitrasa y la concesionaria del autobús urbano de Vigo se tambalea. Los

representantes de los trabajadores

alertaron a través de un comunica-

do de que, si no hay avances para la

La precaria paz social firmada en



Fachada del hospital Ribera Povisa en la calle Salamanca. // José Lores

El plazo de cambio de

con el nuevo concierto

centro "se abrirá de

forma coordinada"

dad, el conselleiro, que se reconoce "pragmático", sostenía que "es imposible que el sistema funcione si no tienes la ayuda de la privada", pero defendía que lo que se concierte "tiene que hacerse con unos requisitos, ser pertinente, transparente y homogéneo".

En cuanto a la apertura del plazo anual por el que parte de la pobla-

ción del área puede elegir dónde recibir atención especializada, Sanidade señaló en mayo que "se producirá con la renovación del concierto, como el año

pasado". Al haberse concedido cuatro meses más para llegar a un acuerdo cuando estaba a punto de finalizar la segunda y última prórroga prevista en el concierto firmado en 2014 –lo hará el 31 de este mes–, este plazo de cambio de hospital también queda en el aire. "A apertura do proceso de elección de centro abrirase de forma coordinada con ese proceso [en referencia a la negociación del nuevo concierto]", explican fuentes oficiales de la consellería.

No es la primera vez que Sanidade recurre con Povisa a una prórroga forzosa por razones de "interés público". Ya lo hizo durante la negociación del actual y la prolongó durante tres años.

El centro de la calle Salamanca cumplió el año pasado su primer medio siglo de actividad. Diez años después de su estreno ya suscribió los prime-

ros conciertos con el Instituto Social de la Marina (ISM) y con el Instituto Nacional de Salud (Insalud). En 1993 firma el primer concierto singular con el Sergas. De común acuerdo, lo cambian tres años después, tras la adquisición por parte del Grupo Nosa Terra. El siguiente llega en el año 2000 y acabó prorrogándose hasta el 31 de agosto de 2014. Con el nuevo y último hasta la fecha cambia de modelo y el concertado pasa a cobrar per cápita. Es decir, una cantidad por paciente asignado que, además, puede elegir libremente si quiere recibir atención allí. A Povisa no le salió bien este acuerdo y lleva desde entonces encadenando pérdidas. En 2019 fue adquirido por el grupo valenciano Ribera Salud, que tres años después compró el francés Vivalto Santé.

En este último concierto, Povisa es referencia en todo el área sanitaria para Cirugía Maxilofacial y la Unidad de Quemados. El Sergas ha avanzado para poder prestar también estos servicios, aunque con más lentitud de la anunciada. La primera se está dotando en la actualidad. En cuanto a la segunda, Sanidade asegura que el complejo de Beade asume ya los pacientes que tienen una afectación menor al 20% de la superficie del cuerpo y el resto se derivan a A Coruña, aunque aún se envía "algún caso puntual" a la calle Salamanca.

### Los sindicatos reprochan el "oscurantismo" de la negociación

Los sindicatos reprochan el "oscurantismo" con el que consideran que se está negociando el nuevo concierto con el hospital Ribera Povisa. En vista de los antecedentes, no les sorprende la nueva prórroga forzada, pero critican que era una cuestión que debería estar prevista con antelación.

Desde la Junta de personal del Área Sanitaria de Vigo censuran que en diez años no se dieran "los pasos necesarios para que esa población fuese asumida por el Chuvi". "Una vez más estamos en manos de un grupo privado", reprueba su presidenta, Pilar Rodríguez (CIG).

El comité de empresa de Povisa lamenta que se hayan vuelto a enterar a través de la prensa de las novedades en la negociación de un concierto que afecta a la plantilla. Entre otras cuestiones, destacan que la revisión salarial pactada para el próximo año está vinculada a la firma de un nuevo acuerdo con la Xunta. Desde la CIG también critica que en el acuerdo de prórroga no se recoja la mejora de sus condiciones.

### Simega pide que el Chuvi gestione todos los servicios

"Todos los servicios cínicos y no clínicos deben volver a ser gestionados por la Administración Pública", defendió aver el Sindicato Médico de Galicia (Simega). Lo hizo a través de un comunicado en respuesta al informe del Consello de Contas de Galicia, que cifra en 470 millones de euros el sobrecoste de haber licitado de forma conjunta la obra de construcción del Álvaro Cunqueiro y los servicios clínicos del Chuvi durante 20 años -hasta 2035-, así como el incumplimiento del objetivo de reducir el peso del concierto con Povisa. "Cuestiona y critica" el modelo elegido por no cumplir "expectativas".

### El comité de Vitrasa baraja protestas en septiembre si no se renueva el convenio

Propondrá retomar las movilizaciones en caso de no llegar a acuerdos en una reunión a finales de mes > Acusa a la concesionaria de "inmovilismo"

aprobación del nuevo colectivo en una reunión fijada para finales de agosto, propondrán retomar las movilizaciones coincidiendo con el comienzo del curso escolar.

Durante los meses transcurridos desde que el 11 de marzo se acordó el fin de los 108 días de huelga, "la postura de tay contro guró el comienzo del curso escolar.

postura de Vitrasa ha sido inmovilista y contraria a la negociación", aseguró el comité. También acusó a la empresa de pretender que se mantenga una pérdida del poder adquisitivo de "más del 14 por ciento" y de "eludir las mejoras sociales reivindicadas por la plantilla".

Los sindicatos recordaron que la compañía ya recibió una compensación de casi 6 millones de euros y el Concello ha reservado otros 12 millones para el reequilibrio por las pérdidas del COVID. Pese a esa inyección de 18 millones, "Vitrasa continúa negándose a llegar a acuerdos que permitan actualizar el caducado [desde finales de 2020] convenio colectivo" y "dice que necesita más dinero para asumir una negociación con sus trabajadores". La nueva reunión que servirá de piedra de toque se celebrará el 27 de agosto. En caso de no llegar a acuerdos, el comité planteará a los trabajadores en una asamblea el "inicio de nuevas movilizaciones coincidiendo con el nuevo curso escolar".

La Junta de Gobierno del Concello, en una sesión extraordinaria celebrada hace dos semanas, dio su visto bueno a la ampliación del presupuesto municipal —de casi 32 millones de euros en total— para hacer efectivo el abono a la concesionaria del bus urbano. Son más de 12,1 millones de euros, lejos de los más de 30,2 que reclamaba la firma.

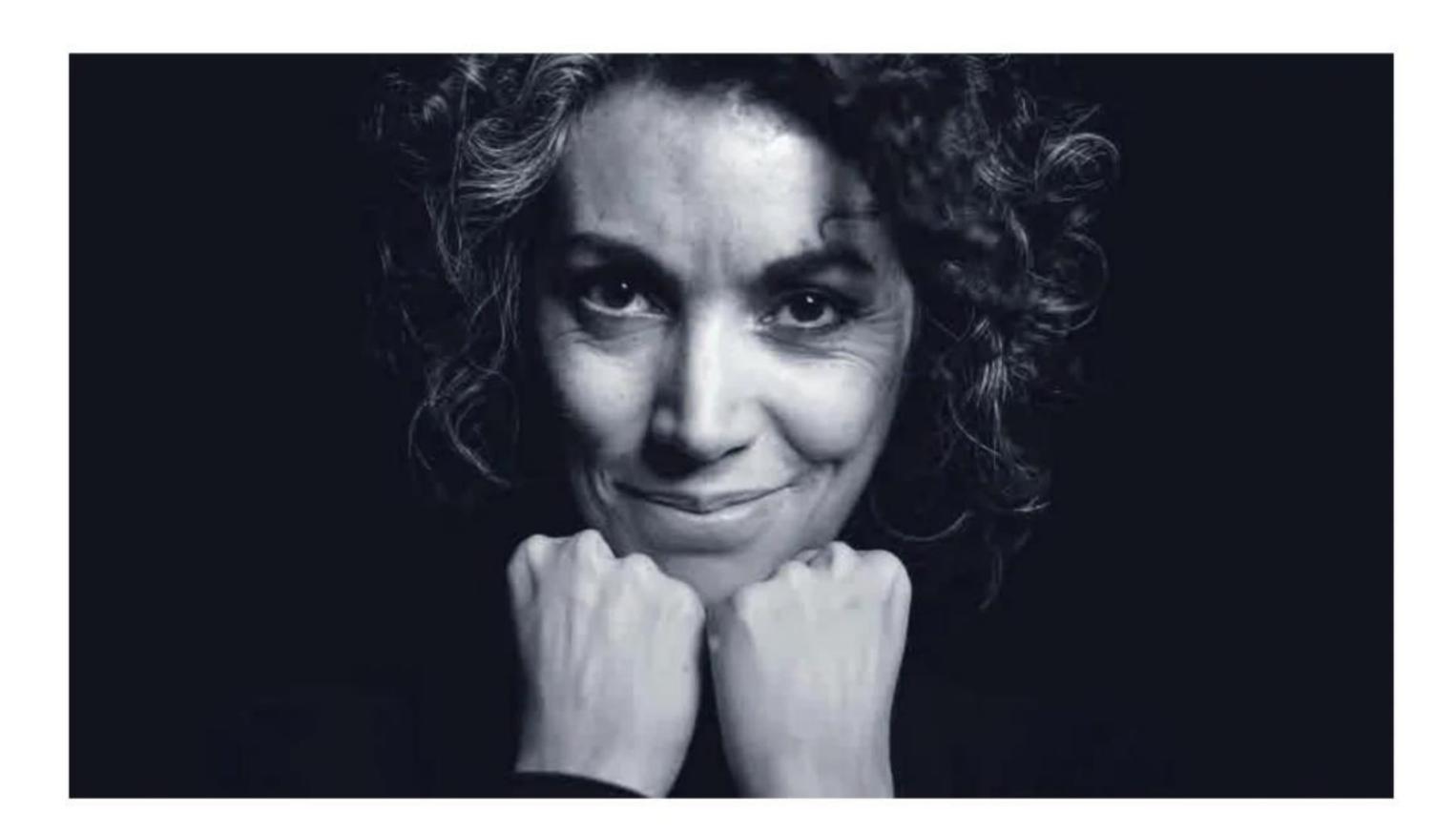

# Poder elegir es tu poder.

Hoy una empresa necesita trabajar de media con tres bancos distintos. Y en nuestro país una de cada dos habéis elegido hacerlo con Banco Sabadell, que aporta más del 30% de la financiación que necesitáis para operar y seguir creciendo. Quizás nos habéis elegido porque somos el banco más recomendado por las empresas. O porque gestionamos el 20% de los TPV del comercio en España. O porque concedemos el 35% del crédito a la exportación. O porque hemos financiado

con 1.300 millones de euros a más de 5.000 startups. O puede que simplemente hayáis decidido trabajar con nosotros por nuestra capacidad de entenderos y acompañaros en vuestros proyectos. Sea como sea, lo más importante es que sois vosotras y sólo vosotras las que tenéis el derecho y el poder de decidir con qué bancos trabajar.

Es tu empresa. Es tu vida. Nos encanta ser tu banco. Tú eliges.

<sup>®</sup>Sabadell

### **UXÍA LAMAS SIMÓN**

Natural de A Coruña pero ha vivido a ambos lados del Atlántico. Xoel López presenta su quinto álbum en solitario, Caldo Espírito. El 16 de agosto tocará en el Auditorio de Castrelos en un concierto mágico que será un viaje por toda su trayectoria. Compartirá escenario, igual que otras veces, con Vetusta Morla.

### -¿Qué puedes adelantar sobre el concierto del 16 de agosto?.

-Tocaremos a las 21.30 e intentaremos hacer una presentación entre lo que sería el disco nuevo y éxitos o no tan éxitos, canciones de todo mi repertorio de todos estos años.

### –¿Cómo surgió esta colaboración con Vetusta Morla?¿Qué significa para ti tocar junto a ellos?.

-Es algo que se nos propone desde la productora y son músicas que casan muy bien. Son conciertos donde confluye mucho público que puede disfrutar de ambos conciertos y creo que hay armonía y equilibrio. Son conciertos que funcionan muy bien. Es un grupo muy auténtico a los que admiro y disfruto desde hace muchos años.

### -Has tenido una carrera muy versátil desde tus inicios con Deluxe hasta tu carrera en solitario. ¿Cómo ha evolucionado tu música y tu enfoque artístico a lo largo de todos los años?.

-Ha sido una evolución compleja, profunda, irregular por momentos porque he pasado por todo, por diferentes estilos, por diferentes nombres.Creo que ha sido una vida y una carrera cambiante y creo que eso es lo que lo ha hecho produc-

### –¿Qué te inspira actualmente a la hora de componer?

 La propia vida, todo mi mundo emocional, lo que veo, lo que sien-



to, lo que les pasa a los míos, lo que me pasa a mí, lo que les pasa a los otros...Yo creo que a veces ponemos las excusas de una ciudad, de poder cantar a Buenos Aires, pero puedo cantarle a Madrid, puedo cantarle a Galicia, pero al final siempre estoy hablando de sentimientos y de lo que sentimos cada uno.

### –¿Cómo es tu proceso creativo?.

–Soy bastante anárquico. Es algo que no depende de mi cabeza, sino que me surge un poco más de dentro, un volcán que entra en erupción cuando le da la gana. Es una cosa que va más allá de mí.

–Tu último álbum, 'Caldo Espírito' ha tenido una gran acogida. ¿Qué mensaje que querías transmi-

 El titulo está escrito en italiano y en gallego. Caldo es caliente en italiano, y espírito es espíritu en gallego. La idea tiene que ver que yo a través de la música combato un poco esa frivolidad que a veces nos encontramos en el mundo; y al mismo tiempo la parte espiritual, la encuentro a través de la música. Creo que es algo que escasea en el mundo de hoy en día, es mi aportación a lo que vo entiendo que falta. El proceso de creación fue muy bonito, con gente de distintos países. Fue un crisol cultural que derivó en un disco bastante variado.

-Has pasado un tiempo en Latinoamérica y esto ha influido en tu

### música, ¿cómo han impactado estas experiencias en tu carrera y en tu vida personal?.

-Muchísimo, creo que el hecho de salir de tu país, el vivir en otro continente ya te cambia tu perspectiva del mundo, ves otra forma de vida, otros paisajes, otros climas, otras sociedades, otras culturas, otras gentes, eso te cambia para siempre. No todo es un camino de rosas, pero te curtes, te enseña y creo que te ayuda a adaptarte, a descubrirte, a conocer tus límites, tus capacidades.

### –¿Qué es lo que más valoras de tu conexión con el público?

 La propia conexión. Siempre he dicho que hago canciones para sentirme menos solo, para comprenderme a mi mismo y para sentirme comprendido y que otros puedan comprender alguna cosa a través de mis canciones. Cuando conecto con el público siento que se cierra el círculo, como si todo cobrara sentido, como si nos juntásemos por un momento.

### –¿Qué mensaje te gustaría enviar a los fans que asistiran al concierto de Vigo y a los que te siguen desde hace años?

-Lo vamos a dar todo, que disfruten, es uno de los conciertos más importantes para nosotros del año. Castrelos es una institución y a ver si se da esa comunión y esa magia que se da de vez en cuando. Ojalá que sí.



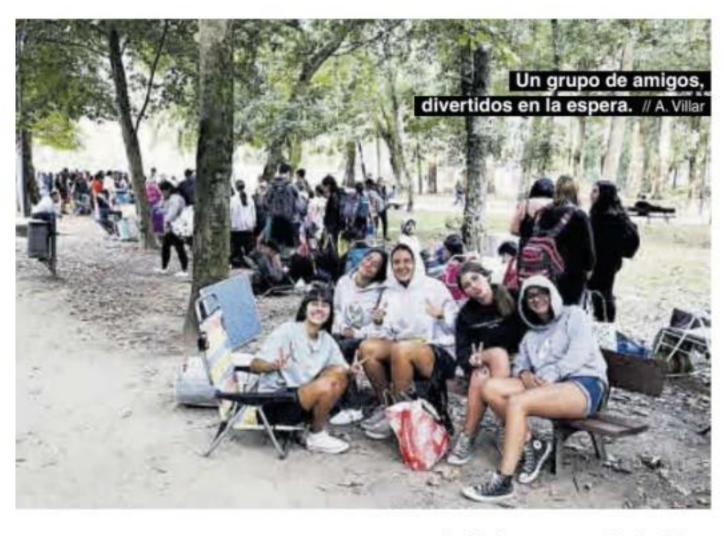

R. V.

Grupos de jóvenes, pero también familias completas. Una, incluso con su gato. Los incondicionales de Melendi no quisieron perder la oportunidad de corear sus canciones desde la platea de Castrelos el próximo 17 de agosto y ayer hicieron cola durante horas -los primeros, más de 24- para conseguir alguna de las 4.000 entradas que se pusieron a la venta de forma presencial para el broche de oro

# Dormir al raso por Melendi

La venta de entradas del último concierto del verano en Castrelos registra una de las colas más largas > La Policía acudió para evitar conflictos

del calendario estival de conciertos.

Armados con colchones hinchables, sillas plegables y mantas, así como víveres suficientes para sostener la espera, decenas de personas fueron alargando la cola hasta convertirla en una de las más largas de las vistas este verano en el parque vigués.

La venta se efectuó en dos turnos, de tarde y de mañana. En el segundo, la Policía Local acudió alertada por cierto nerviosismo entre los que intentaban hacerse con entradas y para evitar posibles enfrentamientos. De forma online se pusieron a la venta otro millar de entradas. Todas a un precio de 15 euros. El resto del recinto permanece gratuito.

Con su gira "20 años sin noticias", el cantante asturiano desembarca por cuarta vez en los escenarios de la ciudad olívica. Previamente ya lo hizo en 2013,2015 y 2019.

El concierto incluirá temas de varios discos tradicionales, así como nuevo repertorio de este artista, que acumula 24 discos de platino.



Pilar Jubilare, un pilar de Botamavi. ¡Mirad qué alegría, qué compadrazgo, qué camaradería! Son currantes de hoy y ayer de Botamavi, la empresa de amarradores de Vigo, que celebran la jubilación de Pilar Vicente Núñez, lo que sugiere que Pilar ha sido eso, un pilar en la empresa desde aquel 1995 en que inició su trabajo entre estos legionarios del remolque marítimo, amarre, desamarre y emergencias. Comieron en el Fai Bistés, el bar de Néstor Torres y Verónica y da la impresión —por lo exultantes que se les ve en esta foto que los catapulta a la eternidad de la hemeroteca—que quedaron más que satisfechos.

### Mazuchelli y Pigem, días en Vigo: aplauso a la cultura y no a la de masas

Hace casi un mes pasó unos días en Vigo Aldo Mazuchelli al que por fortuna entrevistó FARO, director de la revista de pensamiento *Extramuros*, con enfasis en temas de la actualidad cultural, histórica, filosófica y política. Pasa estos días en Vigo por razones de índole cultural, como Mazuchelli, el catalán Jordi Pigem, filósofo y escritor, pionero a nivel internacional en el estudio y divulgación del nuevo paradigma científico. No va uno a caer, queridos míos, en la añoranza de una Arcadia perdida en la que se debatía de filosofía en el prime time televisivo, pero ¿a quién se destaca más su presencia en los medios de comunicación de masas, línea o sarta choricera?¿ A quién le regalan los like en las redes sociales? Pues yo hoy reivindico la presencia de aquellos que portan la pesada mochila del pensamiento. ¿Cuántos más como estos pasan por Vigo sin que se advierta su presencia, en contraste con cualquier influencer pulicitario de tres al cuarto y con tantos millones de seguidores? ¡Ay, la sociedad líquida del viejo Bau-



man, o gaseosa que leímos en Alberto Royo o de la cultura del snack o la de los ciudadanos de baja intensidad!

### El culinario sepelio en Timón 2.0, cita gustativa con el atípico David del Río

Valga lo anterior, pero como esta sección es un bendito cajón de sastre, vamos a dar la contra a la reivindicación del pensamiento y celebrar la fiesta de lo culinario y más si va revestida de humor. Y es que mi amigo David del Río, que como sabéis rige ahora los destinos del antiguo Timón que tanto placeres gustativos dio bajo las manos áureas de Chelo Delgado ante la ría y los fogones, y ahora se llama Timón.2.0 y añade la etiqueta de"atípico", como su nuevo rector.Bueno, a lo que voy es que si el pasado año se llenó de amigos con la celebración del sepelio de "Jardielito", el loro que en discreta zona tenía su espacio en vida y

ahora su sepultura rocosa ante las aguas de Coruxo, prepara su aniversario con un menú de base gallega pero recreado, rebobinado por el cocinero **Carlos Gea**. Las reservas está abiertas para este encuentro que se celebrará el próximo 29 con apetito y humor.

# Reimóndez y su"A casa do amo", ¡vaya bemoles!

Le echó María Reimóndez bemoles en su último libro, A casa do amo, para tachar de discurso colonial y glorificador de personajes que no lo merecen-comerciantes o negreros luego benefactores de la ciudad- el de textos de escritores gallegos de prosapia como Yolanda Ríos, Manuel Rivas o Víctor Freixanes. De Reimóndez nadie duda de su cualificación intelectual, su valía como escritora y su compromiso con sus ideas, pero a mí, simplemente, me parece rizar el rizo.Y lo digo aunque caiga sobre mí una descarga de ofendiditos. No vayamos a glorificar per se el testimonio intelectual como si fuera mano de santo, en esta marejada de neopuritanos y adalides de lo políticamente correcto, que diría Lucía Lijtmaer en su libro sobre criminalización de la protesta.

# Investigan una empresa por alquilar pisos turísticos sin licencia y explotar a mujeres

### REDACCIÓN

La Guardia Civil investiga a tres personas responsables de una empresa de Vigo –un hombre, su madre y su mujer– dedicada a ofertar pisos turísticos en Galicia por presuntos delitos de estafa continuada y contra los derechos de los trabajadores. La investigación comenzó cuando se detectó que algunos de los alojamientos

ofertados a través de una web "tienen licencias de uso turístico falsas, con direcciones falsas también, para impedir ser localizados". La información se trasladó al departamento de Turismo de la Xunta de Galicia.

Tres de estas viviendas se detectaron en Baiona en julio y los agentes pudieron identificar a una trabajadora que realizaba las labores de limpieza sin contrato. Según la pesquisa de la Guardia Civil, la firma contrataba a personas para la limpieza, en muchos casos extranjeras en situación irregular, a las que les prometían dar de alta en la Seguridad Social.

Valiéndose de su situación de irregularidad en España, no cumplían con los horarios de trabajo ni les pagaban los desplazamientos, no distinguían horas festivas y estaban sometidas a una total disponibilidad.

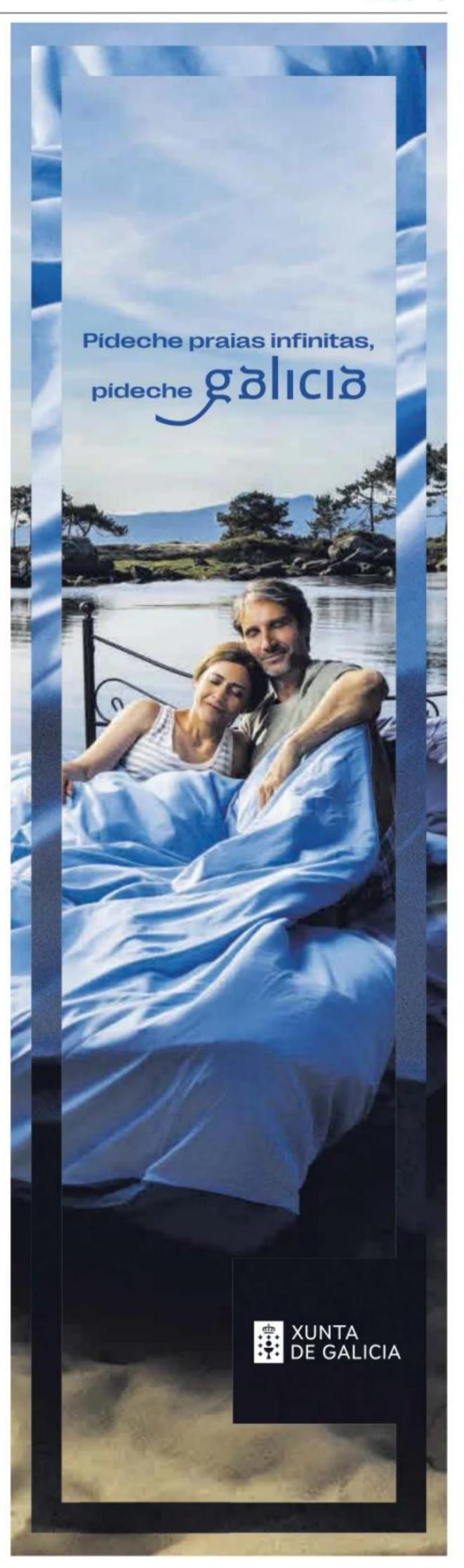



# Bienvenidas, fiestas de Teis

### La celebración en honor a San Salvador durará hasta el lunes

#### REDACCIÓN

Las fiestas más esperadas para los vecinos del barrio de Teis, las que se celebran en honor a su patrón, San Salvador, arrancaron ayer.,

El sonido de las bombas se encargó de inaugurar la jornada de festividad en el barrio vigués. Acompañados de las altas temperaturas, los asistentes pudieron disfrutar de la misa mayor y la procesión durante el mediodía. Tras rematar, los presentes se deleitaron con un vermú asistido por la melodía de las gaitas y un pulpeiro.

Las actividades darán un salto temporal hasta este viernes nueve. Los bailes llegarán a las 22.00 horas en la verbena amenizada por los grupos Fussion y Mar D'Arousa.

El sábado diez tendrá lugar el concurso de campaneiros a las 17.00 horas, para continuar a las 19.00 horas con la misa solemne en honor de los socios y miembros de la comisión fallecidos.

El grupo Yucatán y Dj Ferré se

encargarán de despedir la tarde a partir de las 22.00horas.

El domingo 11 la orquesta Cuarta Calle y el grupo Rubí animará el barrio a partir de las 22.00 horas. Habrá además un sorteo de cestas entre socios. Serán los fuegos artificiales los que coronen la jornada a las 00:00horas. El lunes doce, las fiestas se despedirán con el Día del niño. Habrá cucañas y una gymcana del Club Ciclista de Teis y un cañón de espuma para el disfrute de los más pequeños.

### Las ballenas ya se dejan ver cerca de las islas Cíes

Acuden a la costa en busca de alimento

#### REDACCIÓN

Como cada verano, las ballenas regresan a ese gran comedor que es la costa gallega. Una embarcación de Cangas pudo captar a un ejemplar de este gran mamífero marino a las afueras de las islas Cíes. Nuestro litoral es zona de paso habitual de cetáceos, con mayor presencia en los meses del estío.

Así, ya no constituyen un hecho extraordinario los avistamientos por parte de pesqueros que faenan más allá de la bocana de la ría. El desfile de ballenas azules, jorobadas, rorcuales comunes, delfines y orcas ante nuestras costas se debe a las migraciones de estos animales en busca de alimento.



La ballena vista en el entorno de las islas Cíes.

### El centro comercial Gran Vía acoge entre mañana y el sábado el mercado de arte, diseño e ilustración Mona

El centro comercial Gran Vía de Vigo acoge en la planta 0 entre mañana y el jueves la quinta edición del mercado de arte, diseño e ilustración Mona. Los visitantes podrán disfrutar de obras con estilos variados e interactuar con sus creadores desde las 11.30 hasta las 21 horas. Participarán más de 20 artistas repartidos en las tres jornadas.

### ¿Qué hacer hoy en Vigo?

### Actos

### Taller familiar Salinart

Actividad recomendada a menores de 4 a 6 años, que aprenderán qué era la salina, cómo funcionaba y los usos que le daban a la sal en la época romana, además de realizar una pequeña manualidad. • Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23) a las 11.30 horas. Actividad con inscripción previa (986247750).

#### Taller "Tecidos na Prehistoria. Teares"

Para niños a partir de 8 años, que se acercarán al Castro Muíño d Vento para descubrir qué prendas utilizaban en la Edad de Hierro y cómo las fabricaban en telares. Además, por la tarde hay la visita guiada "Un paseo polo mar" (17.00). Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160) a las 11.30 horas. Actividad con entrada al museo y reserva previa (986247750).

### Noites Astronómicas

Nueva sesión de observación del cielo nocturno en una actividad que se repite los días 10,24,28 y 31 de agosto. Vigo Nature (Praza dos Leóns-A Madroa), de 22.00 a 00.00 horas. Con inscripción previa a 6 euros (986267783).

### Música

### Ateneo Musical de Bembrive

Concierto de la formación integrado en el ciclo Vigo, un mar de bandas. Praza da Princesa (Casco Vello) a las 20.30 horas.

### Betozzz

Versiones de temas nacionales e internacionales con loop session. ■ O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) a las 21.30 horas.

### DSPYL

Con sus versiones de temas de todos los tiempos. • Chiringuito de Alcabre (junto a la playa) a las 20.00 horas.

### **Eladio Santos**

Eladio Santos ofrece un nuevo concierto del ciclo Mércores de verán. En esta ocasión, y para abrir la programación de agosto, cuenta con Nicolás Pastoriza como artista invitado. A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 7 euros.

### Teatro

### Litos Fernández

Presenta "¿Estáis guay?", una comedia un poco surrealista con bloques de monólogos, canciones improvisadas, personajes y algún gadget. Antigua Sala Sinattra (Fermín Penzol, 6) a las 22.00 horas. Entradas a 7 euros.

### Exposiciones

### "Deseando ser"

Recorrido por la obra de Daniel Verbis a través de un conjunto de trabajos representativos de su labor artística e investigadora con pinturas, esculturas, collages o "wall drawings" en una muestra creada expresamente para el espacio de la planta baja del museo. • Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas

### "Línea y garabato. Recursos expresivos en el dibujo de Laxeiro"

La muestra reúne una selección de obras sobre papel, en su mayor parte cedidas por coleccionistas particulares, que muestran los recursos expresivos de Laxeiro como dibujante. Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15 3°), de 18.00 a 21.00 horas.

### "Luísa Villalta"

Exposición organizada por la Fundación Penzol sobre la homenajeada de este año en el Día das Letras Galegas con cuatro paneles sobre su vida y obra y tres vitrinas con cuarenta publicaciones con parte de su obra pertenecientes a los fondos de la Biblioteca Penzol. Fundación Penzol- Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2), de 18.00 a 21.00 horas.

agenda@farodevigo.es

### Malandanza

Exposición con trabajos de la fotógrafa coruñesa Álex Ferro, que vuelve a reivindicar la realidad sin tapujos, donde artistas de diferentes ámbitos expresan su "desabrigo" ante el arte, haciendo uso de esa atmósfera decadente del circo que la ha acompañado desde niña. Sala de fotografía Sargadelos (Urzáiz, 17), en horario comercial.

#### "Los trabajos de Hércules. Colección de grabados de los fondos académicos"

Muestra de la colección de grabados originales sobre "Los trabajos de Hércules" pertenecientes a colecciones de la Real Academia Galega de Belas artes, sobre el encargo mitológico que se hizo a Hércules con doce aventuras. Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.

### "O teu rostro na multitude"

La muestra reúne 29 retratos en miniatura de los siglos XVIII y XIX que pertenecen al legado de Policarpo Sanz e Irene Ceballos y han sido restaurados por el Concello. Pinacoteca Municipal Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8-Casco Vello alto), de 18.00 a 21.00 horas.

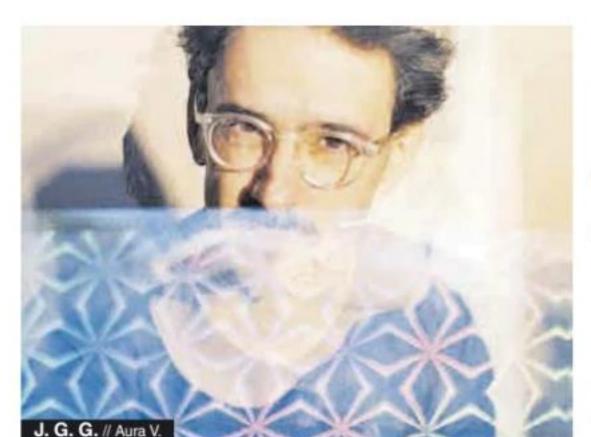

### Amalgama sonora con J. G. G. y Los Cuatro Amigos

 Galería Maraca (Doctor Cadaval, 12) a las 20.00 horas. Entrada inversa.

La Galería Maraca acoge esta tarde el concierto de J.G.G.y Los Cuatro Amigos. El primero es el proyecto unipersonal de Jordi Gegé, que ofrece una amalgama de sonidos con canciones que a veces hacen bailar, otras veces marear o incluso parecer esquivas. Los Cuatro Amigo es el alias musical de Andrés Magán, dibujante vigués que presenta su primer disco, "Colón & Jane".

El rock corre por sus venas. Jesús Castellano, un niño de 6 años de Soutomaior, protagonizó este martes uno de los momentos estelares del concierto del grupo América en A Lama, cuando el solista de la banda le invitó a subir al escenario. El pequeño no se lo pensó dos veces, cogió las baquetas y se marcó un solo de batería que dejó perplejo al público. La banda lo acompañó con unos acordes de guitarra entre los aplausos de los asistentes.

# El rock del grupo América tiene relevo

La banda invita a un niño de 6 años de Soutomaior a subir al escenario y se marca un solo de batería que deja perplejo al público > "¡Aquí hay futuro!", señaló el cantante

ANTONIO PINACHO SOUTOMAIOR

"¡Dale ahí, Jesús, qué grande eres! ¡Aquí hay futuro!". Así jaleaba el cantante del grupo América a un improvisado invitado el pasado martes durante su concierto en Antas (A Lama). Lo curioso es que el artista convidado era un niño de solo 6 años, Jesús Castellano, uno de los más jóvenes y fieles seguidores de la banda de rock viguesa, que había acudido junto a sus padres a la actuación con motivo de las fiestas de As Ermitas.

El pequeño se encontraba en la primera fila del concierto siguiendo cada tema con una baqueta de batería como si fuese una guitarra eléctrica. Hasta que en un momento, cuando se disponían a tocar una versión de "Start me up" de los Rolling Stones, el cantante le invitó a subir.Sin ningún tipo de timidez, Jesús se alzó hasta los músicos y les acompanó en la canción con su baquetaguitarra como si se tratara del propio Mick Jagger. Pero tras este tema el cantante le animó a ponerse ante la batería y el pequeño se transformó en el mismísimo Charlie Watts dejando atónitos a todos los presentes.

Esta escena anecdótica fue captada por decenas de teléfonos móviles y las redes sociales ya la están

D.P.

TUI

recibió ayer de manos del alcalde

de Tui, Enrique Cabaleiro, y de la

teniente alcalde, Ana Núñez, la

"Mención Honorífica Especial"

del Ayuntamiento de Tui. Con es-

te reconocimiento la

institución municipal

quiso reconocer su es-

trecha relación con la

ciudad desde hace dé-

cadas, y a la que ha de-

dicado un amplio con-

junto de trabajos de in-

vestigación. El acto celebrado en ayunta-

miento contó con la

presencia de miembros

de la corporación mu-

nicipal, de autoridades

civiles y militares, de fa-

miliares y amigos del

homenajeado, que lle-

naron el salón de ple-

La teniente alcalde,

nos.

El abogado, historiador y escritor, Xabier Añoveros Trías de Bes.

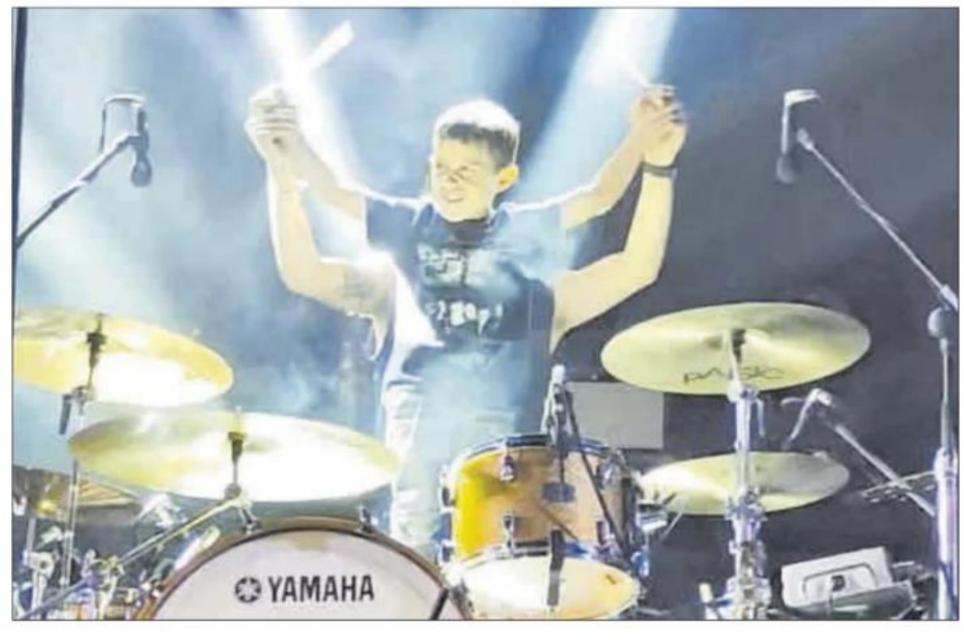

El pequeño Jesús Castellano, con la batería durante el concierto del grupo América en A Lama. // FdV

viralizando. En Soutomaior, donde reside el niño con sus padres, muchos se sorprendieron ayer con el improvisado recital, aunque no los que ya le conocían."A mi hijo le gusta el rock&roll desde que estaba en la barriga de su madre", explica su padre, Nico Castellano, exvocalista

del grupo de rock Druidas y también aficionado a la guitarra eléctri-

A pesar de su corta edad, a Jesús siempre le apasionó la música cañera y ya tiene en casa una batería y una guitarra, instrumentos con los que da rienda suelta a su afición.

También se declara fan incondicional del grupo América, al que ha visto en directo en numerosas ocasiones. "Siempre que podemos vamos a sus conciertos, y si no, pone sus discos en casa o en el coche. Son la banda sonora de todos nuestros viajes", comenta el padre.

### Tui distingue a Xabier Añoveros Trías de Bes por su estrecha relación con la ciudad

El alcalde valora el gran trabajo a favor de la localidad del historiador, abogado y escritor



Xabier Añoveros con miembros de la corporación. // D.P.

Ana Núñez, abrió el acto poniendo de manifestó el agradecimiento de la institución municipal a Xabier Añoveros "por ser un faro de conocimiento e inspiración

para todos nosotros, su dedicación e investigación y la preservación de nuestra historia es un recordatorio constante de la importancia de conocer y valorar nuestras raíces". Por su parte el alcalde,

Enrique Cabaleiro, señaló, dirigiéndose a Xabier Añoveros, que "esta institución y esta ciudad tienen contigo una impagable deuda de gratitud" añadiendo que "no hay mención honorífica, no hay reconocimiento institucional que de alguna manera dé respuesta a todo el trabajo y todo el compromiso que tuviste durante todos es-

tos años, y tienes con nuestra ciudad y con nuestra vecindario".

Xabier Añoveros tomó brevemente la palabra para mostrar su agradecimiento por este reconocimiento y fue su hijo Ignacio quien dio lectura a un texto más extenso en el que Xabier Añoveros repasó su vinculación con Tui. La relacióncon Tui de Xabier Añoveros se inició con su boda con Julia García-Valdecasas Salgado, hija de la tudense Julia Salgado Peñarredonda. Valdeca-

sas, que fue ministra de Administraciones Públicas, falleció con solo 65 años en 2009, pero su esposo estaba vincluado a la ciudad para siempre.



La Policía con los niños. // FdV

### Los niños de los campamentos de Redondela aprenden seguridad vial

Agentes de la Policía Nacional dan a conocer la labor que desarrollan

> REDACCIÓN REDONDELA

Agentes de la Policía Nacional participan los últimos días en los campamentos municipales de conciliación de Redondela para enseñar a los niños nociones de seguridad vial, a la vez que dan a conocer la labor que desarrolla la Policía.

Estas visitas, organizadas en colaboración con el Concello, también incluye el desplazamiento de los vehículos oficiailes del cuerpo policial, tanto coches como motos, para que los pequeños puedan subirse y conocer como funcionan. La alcaldesa, Digna Rivas, visitó ayer el curso que se impartió en el campamento del CEIP de Cedeira junto a la concejala de Interior e Seguridade, Rita Pérez. La regidora agradeció la colaboración de la Policía Nacional y resaltó la importancia de dar esta formación a los más pequeños "porque dun xeito lúdico aprenden as nocións básicas sobre circulación e seguridade". El Programa Municipal de Conciliación para o Verán, gratuito para las familias, cuenta con más de 500 participantes.

### Redondela ofrece una ruta nocturna por el Pexegueiro

REDACCION REDONDELA

El programa de Roteiros Ambientais que organizan las concejalías de Turismo, Sostibilidade e Medio Ambiente ofrecen esta semana dos actividades gratuitas. El viernes a las 21.30 horas saldrá una ruta nocturna para conocer "Os tesouros do río Pexegueiro", un recorrido en colaboración con el Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy.

La playa de Cesantes será el otro destino con una ruta guiada el domingo, a las 10.00 horas, desde el puerto de Cesantes.

# A Guarda cierra las atracciones de las Festas do Monte por precaución

- > Tras el accidente de Matamá, los feriantes consideran que "pagan justos por pecadores"
- ▶ "La seguridad de la ciudadanía y de los visitantes es prioritaria", indica el Concello

REDACCIÓN A GUARDA

El accidente mortal del fin de semana en las fiestas de la parroquia viguesa de Matamá ha llevado a otros concellos a reforzar las exigencias en materia de seguridad en sus festejos. El de A Guarda mantuvo ayer sin autorizar el funcionamiento de las atracciones de sus Festas do Monte durante horas por carencias en la documentación presentada por sus responsables e incluso incumplimientos de la normativa en vigor. La decisión municipal generó conflicto. Los feriantes aseguraban tener todo en regla y que el Ayuntamiento no les había requerido documentación adicional, así que decidieron poner en marcha las máquinas y la Policía Local acudió con una orden de cierre, según informó la TVG.

Los agentes municipales identificaron a los propietarios de atracciones que comenzaron a funcionar y les advirtieron que se les precintarían si no paraban la actividad. De "atropello", calificaron los afectados el proceder del gobierno municipal y lo acusaron de ignorar la normativa vigente. "La ley dice que una vez que se presenta una declaración responsable podemos montar y abrir", aseguraba ayer a las cámaras la secretaria de la Asociación de Atracciones de Feria de Galicia, Loli Balsa da Cruz.

Uno de los perjudicados fue precisamente el dueño del "saltamontes". "No sabemos por qué nos paralizan. La atracción cumple todas las normativas, tiene todos los papeles y todos los permisos y vino un ingeniero a certificarlo en su



La Policía Local identificó a los feriantes y les advirtió de que se les precintarían las atracciones. // TVG

momento", justificaba el responsable de Atracciones Dordi.

Alberto Dordi cree que están pagando "justos por pecadores" a raíz del accidente de Matamá. "Desde 1992, porque mi padre ya tenía otro 'saltamontes', revisamos la atracción todos los días", insistía.

Y en medio de la polémica, la comisión de fiestas, que habla de un problema de interpretación de la ley que ambas partes del conflicto deberían hablar. "Entendo que un político non pode asinar un documento en contra do criterio dos técnicos porque podería incorrer

La comisión de fiestas insta a feriantes y gobierno local a dialogar

en prevaricación, pero ás veces hai que axilizar os trámites e correxir cando se equivoca, unha parte ou a outra", dijo el coordinador de la Festa do Monte, Manuel Castro Vicente."Aquí a prexudicada é a festa. E toda esa xente que está sen traballar", añadía.

El Concello da Guarda manifestó a través de un comunicado que la documentación presentada por los feriantes fue deficitaria y no cumple la normativa vigente. Recuerda la Administración municipal y que debe velar por la integridad de los usuarios. de los usuarios. "La seguridad de la ciudadanía y de los visitantes es prioritaria", apunta.

Los feriantes mantienen el pulo y sostienen que continuarán abiertos hasta recibir una orden judicial.



Presentación, ayer. // A. G.

### **Ponteareas** recupera el **Festival Bailotea** el próximo día 14

D.P. **PONTEAREAS** 

El festival de música electrónica Bailotea vuelve a Ponteareas el próximo miércoles 14 de agosto. Una cita en la que disfrutar durante ocho horas sucesivas de la música en directo. La alcaldesa Nava Castro recibió ayer al diputado de Cultura, Jorge Cubela, y a la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, para presentar la nueva fecha de los conciertos retrasados en mayo a causa de la mala climatología.

Junto al primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Juan Carlos González, detallaron la programación que encabeza el *discjockey* Ballesteros, uno de los di más afamados del momento con más de 300 actuaciones en diferentes países en lo que va de año. El cartel se completa con el DJ porriñés Groove Amigos, con Joyse, Toni Seijas, Manu Pérez, DJ Crazy y Eli DJ. "Todos ellos djs que actúan en los festivales más importantes de dentro y de fuera de España", asegura la regidora.

### Arnoso celebra este viernes y sábado la fiesta de San Lorenzo

Arnoso celebra este viernes, día 9, y el sábado, día 10, la fiesta de San Lorenzo. El viernes se inicia la programación con el "Arnoso Fest", una noche con la actuación de los Dj Berto Dj. Lore, Dj Kola y Dj Ferchu. Además se ha programado una degustación de jamón a las 21.30 horas y actuación del grupo Folclórico del Cultural de Xinzo. El día 10 la Banda de Música Xuvenil de Xinzo se encarga del concierto y procesión.

### A Freixa acogerá a 250 deportistas en su travesía a nado

La playa de la Freixa será el epicentro de las aguas abiertas con una nueva edición de la travesía a nado Villa del Tea, este sábado día 10. Una prueba deportiva que se organiza dentro de la Copa de España formando parte también del circuito gallego Arzúa Ulloa de la disciplina. Más de 250 deportistas competirán en las aguas del Tea y animarán a hacerlo a todas las personas que quieran probar sus fuerzas.

## El Gobierno asfalta la A-55 en Mos para mejorar la seguridad de este vial

Abel Losada asegura que las obras ponen de relieve el compromiso del Ejecutivo

> D.P. MOS

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, supervisó ayer en Mos las actuaciones de pavimentación que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, desarrolla en la A-55, en el tramo Vigo-Porriño. En la visita, que realizó acompañado del jefe provincial de Carreteras, Pablo Domínguez, Losada subrayó que estas obras ponen de relieve el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la conservación y mejora de las carreteras de titularidad estatal de la provincia de Pontevedra.

La intervención se acomete en el marco de un contrato de emergencia de 6 millones de euros que, además de la pavimentación de la A-55, incluye el acondicionamiento de la A-52 y de la circunvalación de Vigo VG-20. Con todo, el subdelegado informó de que se priorizó especialmente el tramo de Mos por las malas condiciones en las que se encontraba. Los asfaltados en este municipio finalizarán de cara el 10 de agosto. A continuación se ejecutarán los tramos restantes de la A-55 en Vigo y Porriño.



Abel Losada en la zona de Tameiga, donde se mejora la A-55. // D.P.

Se calcula que en el término municipal de Mos se extienden aproximadamente alrededor de 5.000 Toneladas de firme nuevo, por un importe aproximado de 1 millón de euros, lo que supondría más del 40% del total de la emergencia declarada para la A-55 y VG-20 (es decir, exceptuando el previsto para la A-52, que es el

viario de mayor longitud).

Losada recordó que los asfaltados están realizándose en horario nocturno para no perjudicar a la circulación rodada en una vía con mucho tráfico y,más aún, coincidiendo en un período en el que hay mucha circulación vacacional accediendo a Vigo y a toda la provincia.

# Nigrán aprueba el contrato de la basura por tercera vez y un presupuesto de 17 millones

- ► El pliego incluye ahora la recogida de orgánicos que faltaba por 80.000 euros más
- ► El gobierno destaca los 7 millones de inversiones, entre ellas, dos bosques escuela

NELI PILLADO NIGRÁN

El pleno más importante del año en Nigrán se celebró ayer, en pleno agosto. Tres asuntos de gran relevancia sobre la mesa: el presupuesto municipal a falta de apenas cinco meses para finalizar el año, el contrato millonario de la basura y el contrato de redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El gobierno socialista dio luz verde en solitario a las cuentas, de casi 17 millones (16.925.102,52 euros), 3,1 millones más respecto a los anteriores. La aprobación del pliego de cláusulas para sacar a concurso el servicio de recogida de residuos y limpieza por tercera vez contó con los votos a favor de los socialistas, en contra del PP y la abstención del BNG.

El contrato de la basura volvía al orden del día del pleno tras suspender el Tribunal Administrativo de Administración Pública de Galicia en diciembre y en abril por recursos de la CIG y del PP.Ahora incrementó en 80.000 euros el presupuesto para incluir la recogida de orgánicos con 70 contenedores marrones de carga lateral y la de textiles para que la realice una entidad de inserción social. El resultado es un contrato de 32.980.000 euros a diez años, el mayor de la historia del municipio, sin posibilidad de prórroga.

El PP votó en contra e insistió en que se trata de una cifra "inasumible que incrementará el recibo de 78 a 200/300 euros por vivienda", señaló su portavoz, María José Pino, que volverá a denunciar el procedimiento, según anunció. Por su parte, el representante del BNG, Xavier Rodríguez, se abstuvo y volvió a cri-



Contenedores de basura en las proximidades del consistorio de Nigrán. // Marta G. Brea

ticar que "non se valorase sequera a xestión directa", además de lamentar que se incluya la recogida de orgánicos "grazas a un recurso do PP".

### Un millón a ayuda en el hogar

El presupuesto se puso sobre la mesa con un retraso que el alcalde, Juan González, justifica por carecer el Ayuntamiento de interventor municipal tras la jubilación del anterior en octubre. "No supuxo ningún problema na xestión ter o anterior orzamento, de 2022, prorrogado, pero agora era necesario aprobalo para sacar adiante o contrato do lixo

e o de asistencia a domicilio", aclara. El documento recoge 1 millón de euros para el Servizo de Axuda no Fogar frente a los 540.000 del año 2022 y 1,9 millones para la recogida de la basura, lo que correspondería a este año, ya que está previsto que entre en servicio en octubre.

El regidor destaca los 7 millones disponibles para inversiones, de los que han sido consignados ya 2,3 millones en lo que va de año con los bosques escuela de Camos y Vilariño, el saneamiento de la Rúa Raña de Priegue, los vestuarios del campo de fútbol Jorge Souto, o la humanización de la Rúa Mariñeiro, o la reforma del centro de salud de Panxón.

"O relevante é que a situación económica de Nigrán é envidiable, con débeda cero, sen ningún crédito e con gran capacidade para abordar aínda máis cuestións de índole social que mellorarán a calidade de vida de toda a veciñanza", destaca el alcalde.

El PP rechazó las cuentas porque "solo tendrán 3 o 4 meses de ejecución", dijo Pino, y porque incrementan la recaudación en 800.000 euros "gracias a la subida del IBI, que pasa de 4,2 millones el 23.000 euros más para el equipo redactor del PXOM

Con la abstención del BNG y el voto en contra del PRel gobierno local sacó adelante una modificación del contrato con la empresa que se encarga de la redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal, Alfonso Botana S.L., para incrementar sus honorarios en 23.000 euros.

Así lo ha solicitado la redactora tras verse obligada a realizar tareas de adaptación cartográfica a los nuevos formatos exigidos por la normativa autonómica, cuestión imprescindible, explicó el alcalde, para la aprobación provisional del documento y circunstancia sobrevenida después de firmarse el contrato.

La disputa se centró en este punto en la demora que acusa el PP en la aprobación, que recientemente forzó un pleno extraordinario para abordar la cuestión y para censurar la "falta de transparencia" del gobierno municipal acerca del procedimiento.

Se aprobó asimismo la la Axenda Urbana da Área Funcional do Val Miñor, que abarca a los tres municipios que la componen (Nigrán, Gondomar y Baiona) y que permitirá optar a más subvenciones europeas.

año pasado a 5 este año". La líder de los populares hace hincapié en la "situación fraudulenta del contrato de abastecimiento de agua y saneamiento, de hace 32 años y sigue prorrogado". Recuerda además que la Xunta aporta 645.000 euros a cuestiones sociales y censura que el alcalde "gaste más en autobombo de fiestas que en servicios sociales".

El nacionalista votó en contra porque, a estas alturas del año, considera que se trata "dunha convalidación do gasto xa efectuado" y porque las partidas de inversiones son "pouco concretas".



# Lazo de Honra de Baiona para el comunicador Pepe Costas

 Los familiares del recordado comunicador y DJ Pepe Costas, fallecido el 8 de noviembre de 2021, recogieron el Lazo de Honra del Concello de Baiona

a título póstumo de manos del alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, en el salón de plenos. Un reconocimiento que la Corporación acordó otorgarle por su contribución a las actividades culturales de la villa. Una pequeña parte de la multitud de amigos que cosechó en vida le brindaron un caluroso aplauso otra vez.

### Araúxo denuncia el "forno" del local de mayores del CDL al no poder abrirse las ventanas

La reforma del Centro de Desenvolvemento Local de Gondomar supuso la instalación de nuevas ventanas, aunque no se retiraron las viejas y ahora, asegura el portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, "non se poden abrir". El edil asegura haber recibido quejas de usuarios del local de mayores, que se ha convertido "nun forno". El alcalde, Paco Ferreira, afirma que sí se puede ventilar y que ahora el edificio está "máis protexido".

### La Deputación cambia de sitio la señal de STOP del barrio de O Cruceiro, en Baredo

El Concello de Baiona informó ayer de la Deputación modificará la señalización del barrio de O Cruceiro, en Baredo, de manera que se cambiará el STOP, que se encontrarán los conductores procedentes de la carretera del faro de Silleiro. Además, el organismo provincial y la Concellería de Vías e Obras amplían la anchura de la carretera hacia A Cachada y para ello canalizan la cuneta.

### A Carrasca celebra su semana cultural con la Festa dos Ovos con Chourizo como colofón el viernes

Prosigue hoy miércoles la semana cultural del centro cultural Bolos da Carrasca con un concierto del grupo de acordeones Helios de Bembrive a las 21.30. La programación, en la que colabora el Concello de Nigrán, continúa mañana jueves con una fiesta infantil con hinchables y espuma desde las 17.30 y culmina el viernes con la ya tradicional Festa dos Ovos con Chourizo, que comienza a las 21.30.



# La ley gallega sobre alcohol en menores prevé sanciones más duras que la estatal

Las infracciones leves en la comunidad pueden suponer ahora hasta 3.000 euros, cinco veces más > En Galicia ya se prevén test de alcoholemia a menores en lugares públicos

C. VILLAR SANTIAGO

Después de años de tira y afloja, el Gobierno central vuelve a poner sobre la mesa una ley que busca atajar el problema de salud pública -el principal en el colectivo según los expertos- que supone el alcohol para los menores. El texto que ha sacado el Ministerio de Sanidad a información pública esta semana insiste en la prevención, pero, como su homólogo gallego, no descarta recurrir a las penalizaciones si las prohibiciones y restricciones que enumera caen en saco roto. Por ejemplo, negarse a un test de alcoholemia en los lugares donde queda prohibido beber-centros educativos no universitarios y de menores y centros deportivos, de ocio o de espectáculos con sesiones concebidas para esas edades-puede conllevar una multa de hasta 600 euros.

### Negarse a soplar conllevará una multa máxima de 600 euros en la futura norma

La negativa a practicar la prueba está tipificada dentro del anteproyecto de "Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad" como una infracción leve, al mismo nivel que el hecho de que un menor, que lo tiene prohibido, consuma alcohol. La Administración central fija para esos incumplimientos sanciones "con apercibimiento o con multa de 60 hasta 600 euros". La ley gallega de 2010 de alcohol y menores, pionera y vigente en la actualidad, es mucho más severa con las infracciones leves: en el grado mínimo se proponen hasta 601 euros y, en el máximo, hasta 3.005 euros, cifra que quintuplica el tope marcado en la horquilla de la norma estatal. Con todo, eso no evitó que la última encuesta Estudes refleje un aumento de los estudiantes gallegos de 14 a 18 años que beben alcohol (son un 58,8% en el último mes) y que se embriagan (un 23,3%).

Respecto a las multas por transgresiones graves, arrancan en Galicia a partir de ese mínimo de 3.005 euros y en la propuesta que maneja el Gobierno central lo harían en 601. Eso sí: el tope en la comunidad gallega para esas conductas se sitúa ahora en 15.025 euros, la mitad de lo que plantea el Ejecutivo central en ese tramo, donde se incluyen conductas como la de facilitarle alcohol a un menor.

El listón superior se situará, si el texto se aprueba tal cual, en 30.000 euros, junto al cierre temporal de locales, pero la Xunta mantiene la sanción máxima para las graves en 15.025 euros en la nueva normativa

integral de prevención de adicciones cuyo periplo interrumpieron las elecciones y que el Ejecutivo autonómico espera retomar este año.

No obstante, en esa futura norma gallega, se penaliza extra –hasta 1.800 euros– el consumo del menor en el botellón, que ni se cita en la norma estatal y que conllevará en Galicia multas a los concellos.

En sanciones, las normas coinciden en el máximo –600.000 euros en infracciones muy graves— y los parecidos no se acaban ahí.Los test de alcoholemia, pero en menores, ya se prevén en la ley gallega de 2010, que permite a los agentes realizar pruebas "para determinar" el grado de intoxicación etílica de los menores "que estén consumiendo en lugares públicos". Por su parte, la ley estatal facultará a los cuerpos y fuerzas de seguridad a hacer test en donde dicha norma prohíbe beber a adolescentes y a adultos y en "los lugares y circunstancias" indicados por leyes autonómicas u ordenanzas municipales.



Un trabajador limpia los restos de un botellón. // Gustavo Santos

# Expertos avisan de que las pantallas han relegado la preocupación por el alcohol

Alertan de que la bebida supone un "refugio" para menores con problemas

La lista de perjuicios que el alcohol puede provocar en menores ocupa una parte sustancial de la exposición de motivos del anteproyecto de ley del Gobierno. Expertos en menores y adicciones como el profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta consideran que la relación de adolescentes y alcohol es un "serio" problema de salud pública y por eso defienden la oportunidad de un texto legal como el que el Gobierno propone.

"Hay motivos para la preocupación", subraya. A su juicio, es "muy necesario" abordar "el primer problema de salud pública juvenil" en España y en Europa. "No solo se vuelve a poner sobre la mesa la importancia del alcohol en términos de salud, sino su relación con accidentes o todo el tema de la sumisión química, las agresiones sexuales...", valora.

Aplaude igualmente volver a llamar la atención sobre el alcohol cuando todos los esfuerzos parecen "colapsados" y "abrumados" por la relación de los jóvenes con las pantallas. "El alcohol", denuncia, "ha pasado a un segundo plano para instituciones y familias". "Ya no hay demanda de formación y de obradoiros sobre el alcohol", censura, "aunque sigue siendo el principal problema" por varias razones que enumera: los niveles de consumo son "alarmantes" y en veinte años "no" se ha "progresado casi nada"; en España ya hay un 30% de niños de 12 y 13 años que han consumido alcohol y, debido a que se impone un modelo de atracón, "para casi uno de cada cuatro chavales tomarse cinco cubatas no es emborracharse".

Llama asimismo la atención sobre el hecho de que una generación de adolescentes más vulnerables en salud mental se "refugia cada vez más" en sustancias, y ese recurso se ha vuelto "más aceptado y accesible" y "eso solo puede empeorar".

Por otro lado, avisa de que es preciso un "enfoque de género" en el consumo y tener en cuenta las nuevas formas de ingesta. "La ley debe ser integral y valiente. Me gusta el enfoque, la concepción de que cualquier consumo en un menor es de riesgo", sostiene.

Con todo, hay una cara B. Advierte de que en la detección precoz de
esos consumos, la normativa es "muy
imprecisa e indefinida" y espera que
no se limite a una "buena declaración de intenciones". También echa
de menos que la norma se moje con
el botellón. "No aparece por ningún
lado", critica. Y eso, alega, cuando
uno de cada cinco jóvenes hace botellón "todos los meses a la vista de
todo el mundo" y "con una normalización y una banalización por las
instituciones que es irresponsable".

Este especialista admite, con todo, que se "conformaría" con que "la mitad de lo que se pone en el papel se cumpliese". No obstante, se declara "escéptico" porque hay normas "sobradamente avanzadas, como la gallega, que desgraciadamente siguen sin cumplirse".

### El PSdeG defiende que Galicia "no perderá ni un euro" tras el acuerdo en Cataluña

Acusa a Rueda de "economía ficción" y de "difundir información sin contrastar"

### REDACCIÓN

SANTIAGO

El PSdeG-PSOE rebate el informe de la Xunta según el cual Galicia perderá 444 millones de euros anuales debido al concierto económico pactado para Cataluña. El responsable de Economía y Empleo de la ejecutiva socialista, Abel Losada, defendió ayer que la comunidad gallega "no perderá un solo euro".

Así rechazó el informe de la Consellería de Facenda sobre el impacto del acuerdo en Cataluña sobre las arcas gallegas y acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "difundir información sin contrastar y de actuar en contra de los intereses de las gallegas y de los gallegos en beneficio del Partido Popular".

El dirigente del PSdeG negó la veracidad de las afirmaciones de Rueda y subrayó que los miembros del Gobierno gallego saben perfectamente que Galicia no perderá un solo euro, todo lo contrario".

El representante socialista acusó a Rueda de seguir una estrategia de "economía ficción" con cifras "insostenibles, ya que el modelo de financiación no está cerrado y los datos no son conocidos".

Por otra parte, recordó que "Galicia recibirá este año un total de 9.374 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, la cifra más alta de la historia" y apuntó que eso supone un incremento de 6,7 % respecto a los 8.788 millones de euros recibidos en 2023.

Además, al sumar la liquidación del ejercicio de 2022, Galicia dispondrá de 10.576 millones de euros este año, lo que representa 1.177 millones de euros más que el año anterior, ha calculado.

Estos datos, según Abel Losada, "demuestran el compromiso del Gobierno de España con la suficiencia de recursos para todos los territorios, garantizando así la máxima calidad en la prestación de los servicios públicos".

En otro orden de cosas, también instó al presidente gallego a "explicar el destino de los 1.500 millones de euros en fondos europeos recibidos a través del Gobierno de España, y a hacerlo con total transparencia para que los agentes económicos y sociales Galicia conozcan el uso de dichos recursos". FARO DE VIGO GALICIA •15 MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

### PAULA PÉREZ

SANTIAGO

Hace 16 años la Xunta ponía en marcha el programa "Xantar na casa" destinado a personas mayores que viven solas, con escasos recursos económicos y aquejados de problemas de salud que limiten su autonomía. El objetivo es llevarles comida preparada a casa para que tengan una buena alimentación y detectar al mismo tiempo con estas visitas situaciones de vulnerabilidad o posibles riesgos que permitan una intervención temprana. Empezó de forma modesta pero tras la pandemia se disparó la cifra de beneficiarios. El progresivo envejecimiento poblacional, las dificultades económicas, agravadas por el encarecimiento de la cesta de la compra, y el aumento del número de mayores que viven solos ha elevado la demanda de este servicio.

Un total de 3.100 mayores recibirán cada semana en su casa bandejas de comida preparada. Son un 24 por ciento más que hace cinco meses. A principios de año la cifra de beneficiarios se situaba en los 2.500. Pero además las personas incorporadas a este servicio son el doble que hace cinco años, cuando el programa Xantar na Casa entregaba menús a domicilio a menos de 1.500 gallegos.

"A causa de la pandemia, el programa experimentó una gran difusión. Se evidenció su valor en cuanto a atender unas necesidades nutricionales y de atención básica que cada día tienen más mayores que viven solos o sin compañía la mayor parte del día. Esta circunstancia llevó a muchos concellos ya adscritos a ampliar sus plazas y a otros nuevos a adscribirse, algunos grandes como Ferrol, Santiago u Ourense", explican desde la Consellería de Política Social.

La Xunta acaba de sacar a licitación el contrato para la prestación de este servicio alimentario por parte de una empresa externa por más de ocho millones de euros anuales. Se pueden beneficiar de este programa las personas ma-

# El aumento de la soledad dispara los mayores que reciben comida preparada en casa: suman 3.100

Son el doble que hace cinco años > La Xunta licita por 8 millones de euros el contrato para prestar el servicio de "Xantar na Casa"



Un usuario del programa Xantar na Casa. // Iñaki Abella

yores de 60 años que tienen limitada su capacidad de autonomía personal y no cuentan con una red de apoyo, así como los dependientes que carezcan de ayuda familiar. También se podrán acoger al Xantar na Casa personas menores de 60 años que estén en riesgo de exclusión social, según los servicios sociales de los ayuntamientos.

Se empezará atendiendo a 2.500 personas, pero se llegará a las 3.100 con la incorporación de varios concellos como Ferrol, SanSe tramita la incorporación de nuevos concellos al programa alimentario

tiago y Ourense que, pese a que todavía están cerrando los trámites, están incluidos ya en el nuevo contrato de Xantar na Casa.

La previsión es que en A Coruña se envíen estos menús a domi-

naron hasta cierto punto la reali-

cilio a 1.425 gallegos de 69 concellos. En Lugo los beneficiarios serán 489 pertenecientes a 41 municipios. En Ourense la cifra de usuarios será de 554 en 50 ayuntamientos. Y en Pontevedra recibirán comida 632 personas residentes en 29 localidades.

La empresa contratada entregará los almuerzos en el domicilio de los beneficiarios una vez a la semana Recibirán 14 bandejas diferentes para cada uno de los días que incluirán un primero, un segundo y un postre.

Los trabajadores que realicen la entrega a domicilio se encargarán de colocar las bandejas en los frigoríficos de las personas mayores identificándolas por día de la semana y clasificándolas según sean primer plato, segundo y postre. Deberán indicarles asimismo como preparar estos menús y se encargarán además de retirar las comidas caducadas así como de revisar la temperatura de la nevera.

Se comprobará que los usuarios del servicio cuenten con un microondas para calentar los almuerzos. Si no es así, la empresa adjudicataria deberá ofrecerles uno en régimen de depósito.

Uno de los objetivos de este servicio es garantizar que los usuarios tengan una alimentación saludable. Uno de los principales problemas de los mayores que viven solos es que dejan de cocinar y de alimentarse bien y esto termina impactando sobre su salud.

Según el contrato licitado por la Xunta, en los primeros platos deberán incluirse verduras cuatro días a la semana y los otros tres días arroz, legumbres, pasta o pata-

De segundo planta tendrán carne cuatro días a la semana (preferiblemente carnes blancas o magras) con guarnición de verdura, patata, cereales o derivados, legumbres o ensalada. Otros tres días comerán pescado, combinando blanco y azul. En las sobremesas se ofrecerá fruta, lácteos y derivados. Además todas las comidas irán acompañadas de pan.

Pero el programa no solo busca garantizar la buena alimentación de los mayores. Al encontrarse solos, las visitas de los trabajadores de Xantar na Casa pueden servir también para detectar situaciones de riesgo.

"Permite detectar o reportar información sensible tanto en el cambio de la alimentación como en el aspecto de la atención social", explica la Xunta. Además, facilita a estos mayores que tienen limitada su autonomía la permanencia en su propio entorno mejorando así su calidad de vida.

La sentencia del Tribunal Supremo ratificando posturas anteriores, acerca de la legalidad de las instalaciones que "Ence" tiene en Pontevedra parece poner punto final a un asunto que tiene ya casi tres cuartos de siglo de disputas y polémicas en la provincia. Situación que no solo ha paralizado el desarrollo económico y social en el suroeste sino que por momentos ha puesto en peligro el empleo en una comarca estratégicamente situada en materias de importancia colectiva. Y hasta ha evidenciado la derrota legal de quienes durante todo este tiempo han exigido de la factoría el "peche xá".

No se trata, ahora, de retornar a un pasado en el que las razones de los llamados ecologistas tenían fundamento, al menos para una parte de la sociedad gallega.

### CRÓNICA POLÍTICA

de Dios

Javier Sánchez

Eran, entonces, tiempos en los que los asuntos públicos -y este lo es- se resolvían manu militari propio de una dictadura. La reglamentación europea no existía y, hasta muchos años después, no fue vinculante ni para España ni para sus territorios: ese simple hecho daba autoridad a cualquiera que demostrase contaminación en las aguas o en el aire de la zona de Lourizán. Y había, efectivamente, contaminación, y por tanto peligro para los que residían en la comarca.

Esos antecedentes condicio-

## La solución ¿definitiva?

dad de la factoría. Se cerró "Elnosa" que era una parte sustancial de la producción general, y poco a poco se fueron incorporando algunas medidas de protección al medio ambiente. Pocas pero necesarias, sobre todo ante las perspectivas de crecimiento de la factoría pontevedresa y su interés económico. Detalle este que tuvo un efecto decisivo para el meollo de la polémica: "Ence" se convirtió en centro de la atención de quienes consideraban el empleo como absoluta prioridad y aquellos que entendían que la ecología podría proporcionar alternativas a la vida comercial del entorno de Pontevedra y su comarca.

Ocurrió que esta polémica se convirtió en el eje básico de la vida económica de la ciudad.Y de su comarca, porque, quizá por casualidad, se inició un declive galopante en las estructuras comerciales de la capital.Y con ella se abrió otra discusión, básicamente de carácter político, entre lo que se autodefinió como "progresismo" y "conservacionismo". Batalla esta que tuvo una larga duración con derrotas alternativas entre las partes: el BNG en la alcaldía desde hace 25 años, defendió siempre el cierre inmediato y la sustitución de la estructura comercial en una especie de "ciudad jardín".

Los conservacionistas parecen haber triunfado tras las sentencias -¿definitivas?- del Tribunal Supremo.Lo que hay que ver ahora, sobre todo de cara al futuro, es si el triunfo de la tesis más conservadora supone un reforzamiento de la capacidad comercial e industrial de la comarca de Pontevedra. Y en términos de Galicia, si la larga batalla de "Ence" le ha servido a esta tierra para aprender algo. Por ejemplo, que no es incompatible defender la modernidad y la ecología con la industrialización de la economía.Y es preciso encajar esos dos conceptos: hay proyectos en espera de luz verde-entre ellos el de "Altri"que penden de un hilo, tanto para bien como para mal. Galicia no se puede permitir el lujo de perder el tiempo.

# La causa por el vertido de pélets del "Toconao" naufraga

El fiscal jefe de Medio Ambiente anuncia que el caso está "archivado o a punto" pues las pruebas demostraron que el suceso medioambiental fue de "muy poca entidad"

> I.B. VIGO

El caso por el vertido de 26 toneladas de pélets de plástico en las playas gallegas entre diciembre de 2023 y enero de 2024 "si no está archivado, está a punto de ser archivado", avanzó Antonio Vercher, fiscal jefe de Medio Ambiente.

La Unidad Especializada en Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado abrió diligencias de investigación por este suceso el pasado mes de enero.Y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción múmero dos de Noia también incoó a comienzos de año diligencias tras las denuncias presentadas por varias organizaciones ecologistas y Podemos ante la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por parte de la armadora del buque "Toconao", al que se le habría caído un contenedor con pélets de plástico frente a las costas gallegas.

Vercher, en una entrevista en

MATEO G. TRIÑANES SANTIAGO

La avería sufrida el pasado lunes por un tren AVLO, que cubría el trayecto entre Valencia y Madrid, parece haber colmado la paciencia de Renfe que ayer anunciaba mediante que pedirá que Talgo le compense económicamente por las múltiples incidencias presentadas por los nuevos trenes Avril, de la Serie 106, desde su puesta en funcionamiento el pasado 21 de mayo.

El despliegue de estos nuevos convoyes, que permitieron la llegada de la alta velocidad a la fachada atlántica de la comunidad, han traído consigo multitud quejas de los usuarios, no sólo por los reiterados incumplimientos de los horarios marcados –que en último caso serían responsabilidad del operador ferroviario—, si no también por sus asientos rígidos, su elevado ruido y los fallos que presenta en el momento de cerrar sus puertas. Incluso los trabajadores han denunciado en diferentes ocasiones las deficiencias que presentaban los nuevos convoyes.

Hasta este momento, Renfe había ya solicitado "en repetidas ocasiones, tanto a la dirección como a los accionistas de Talgo, una solución inmediata a estas incidencias que se reproducen desde el primer día de circulael diario El País, explica que se ha visto que el vertido finalmente "tenía muy poca entidad". "Se han hecho pruebas e investigaciones de las unidades técnicas correspondientes y se comprobó que era simplemente un contenedor. Además, había estudios contradictorios sobre la peligrosidad que tenía el vertido. Por lo tanto, su importancia ha quedado reducida a lo mínimo". Así justifica el fiscal jefe de Medio Ambiente el cierre del caso.

Cuando saltó la polémica, en

plena época preelectoral, los comicios gallegos se celebraron el 18 de febrero, los dardos de la oposición se dirigieron hacia los respon-

sables del vertido, pero también hacia la Xunta, a la que acusaron de tardar en reaccionar y empezar a limpiar tarde las playas, adelantánse ciudadanos voluntarios y ecologistas.



Miembros de Protección Civil, recogiendo pélets en una playa de Pontevedra. // Rafa Vázquez

Por su parte, el Gobierno autonómico contraatacó, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de dejarlo solo para contener el vertido, cuando las

La Xunta saca pecho:

"Ya dijimos que era

un contenedor y

no peligroso"

competencias en el mar son de Madrid y no de Santiago.

Ayer mismo, reaccionaba la conselleira de Medio Am-

biente, Ángeles Vázquez, al anuncio del archivo del caso de los pélets. "Nos congratulamos de que la Fiscalía coincida con lo que, desde un primer momento, dijo la Xunta, que se trataba de un contenedor de pélets que no eran peligrosos, aunque no son buenos para el medio ambiente".

Vázquez, que entonces era también vicepresidenta de la Xunta, defendió que el Gobierno gallego "actuó con diligencia" y "con mucha transparencia" para la retirada de las bolitas de plástico, un camino en el que, se volvió a quejar, estuvieron "solos".

"Bien es cierto que, después de mucho insistir, el Ministerio de Transición Ecológica puso algún que otro equipo, pero lo gordo de la recogida lo hizo la Xunta, a pesar de que las competencias eran del Gobierno central", lamentó de nuevo Ángeles Vázquez.

También reclamó al Gobierno central que "haga sus deberes y ejerza sus competencias",
reclamando vía judicial a la armadora del "Toconao" que "se
haga cargo de esos más de dos
millones de euros que adelantaron los gallegos" para la limpieza de los pélets en los arenales gallegos.

También pidió a BNG y PSOE que "pidan perdón" por "esa imagen terrible que dieron de Galicia al exterior" y que "influ-yó de manera negativa, tanto al sector pesquero como al turístico". "Se puede hacer política, pero no de esa manera, no se puede jugar con la imagen de Galicia", aseveró.

# Renfe reclamará a Talgo compensaciones económicas por las averías de los trenes Avril

El ministro Óscar Puente denuncia que estos convoyes están dando infinidad de problemas y deterioran la imagen del servicio

ción de los trenes", señala el operador ferroviario.

No obstante, ha sido el episodio vivido el pasado lunes en la estación de
Chamartín, cuando una avería en el
sistema de alimentación eléctrica dejó a los 494 pasajeros que arribaban a
la capital estatal desde Valencia cerrados en el interior de los vagones –sin
electricidad, y por tanto sin aire climatizado en un día de intenso calor– durante más de dos horas, el que ha llevado al operador ferroviario a tomar
cartas sobre el asunto culpando a Talgo de los múltiples incidentes en los
nuevos trenes.

Así lo explicitaba también el ministro Óscar Puente que, a través de las redes sociales, incidía en que el del lunes era "el incidente que colmaba el vaso". El titular de Transportes apuntaba que los "trenes estrenados el 21 de mayo, están dando infinidad de problemas que sufren los usuarios y deterioran la imagen del servicio", por ello Renfe exigirá "compensacio-



Puente y Rueda, en el viaje de prueba de uno de los trenes Avril. //FdV

nes económicas a Talgo".

El operador apunta además que "considera emprender acciones por responsabilidad contractual y extracontractual" contra la empresa ferroviaria. En este momento, Renfe evalúa el daño reputacional y en indemnizaciones a viajeros que esta sufriendo la compañía por las reiteradas incidencias en los nuevos trenes S106, lo que según apuntan desde la operadora "podría ser objeto de una demanda adicional de daños y perjuicios a la ya mencionada".

En este momento, los equipos técnicos de Renfe tienen por delante la tarea de analizar y elaborar un informe de fiabilidad sobre la operación global de la Serie 106 de Talgo. Un trabajo que podría obligar al operador ferroviario a tomar medidas concretas sobre el ajuste operativo de estos nuevos trenes tras los reiterados problemas sufridos desde su puesta en funcionamiento.

En este sentido, Galicia se podría ver claramente afectada ya que son los trenes de esta serie los que conectan la comunidad con Madrid tanto en el caso de los Avril como en la marca low cost de Renfe: Avlo.

Además, el operador ferroviario advierte que "las medidas anunciadas conllevarán el inicio de todas las acciones judiciales necesarias para el resarcimiento de daños y perjuicios a Renfe por el retraso en la entrega de los trenes S106, reservándose el derecho de iniciar tantas actuaciones como sean necesarias contra el grupo Talgo para defender sus derechos, su reputación y los derechos de sus usuarios".



Alberto Soler

Alexandre Garcia Caballera

Iñaki Zubizarreta

Diona Al Azem

Inum Daine-Marene

Ledicia Costas

Sonia Camino

Jorge de Prada

Paula Carreiro, d<sup>a</sup> del Carmen Mora

Cásar Cácara

Silvia Iglesias

Carlos Gallego, Pablo Otero v Mark Ritchie

Ana Isabel Rey Cao

### Ana Isabel Rey Cao (UVigo)

Viernes 20 de septiembre a las 17.00 horas Sábado 21 de septiembre a las 17.45 horas

"Fotografía, estereotipos e educación. Daqueles pos analóxicos veñen estas lamas dixitais"

# EDUCACIÓN EDUCACIÓN

El 20 y 21 de septiembre. Auditorio Mar de Vigo.

Venta de entradas presenciales y por streaming en tienda.farodevigo.es

Más información en www.farodevigo.es



FAROEDUCA





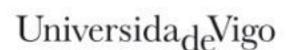









FARO DE VIGO 18 GALICIA MIÉRCOLES. 7 DE AGOSTO DE 2024

# Los extranjeros esperan casi dos años para conseguir el "DNI" que les permite trabajar

Sin este papel tampoco pueden alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria o una línea de móvil > A partir de los tres meses sin tener el documento corren el riesgo de ser deportados

PATRICIA CASTELEIRO

VIGO

En la página web del Ministerio de Exterior pone que conseguir el NIE (el DNI de los extranjeros) es un trámite que suele durar entre 20 y 30 días. Sin embargo, desde la Federación Venezolana de Galicia, aseguran que -con suerte- la espera es de dos años.

Testimonios como el de la hondureña Julieta Núñez lo corroboran: lo consiguió tras meses aguardando, le caducó antes de que sus trámites para la nacionalidad se hiciesen efectivos y ahora vuelve a depender de que le den una cita para renovar su NIE y comenzar de nuevo. Lleva más de un año buceando en papeleo.

La burocracia lapida un proceso complicado: cuando un extranjero llega a España tiene tres meses para hacerse su Número de Identidad de Extranjero, un documento sin el que no puede trabajar legalmente, alquilar una vivienda, abrirse un número de cuenta en un banco o contratar una linea de telefonía móvil, entre otras muchas trabas. Es el primer paso para acceder a la nacionalidad y el permiso de residencia en un futu-

Lorenzo González, vicepresidente de Fevega, explica que desde que una persona inicia el proceso de pedir cita para lograr el NIE hasta que adquiere su permiso de trabajo suelen pasar dos años.

### Conseguir cita

Lograr un día para poder hacer el documento es la principal difi-

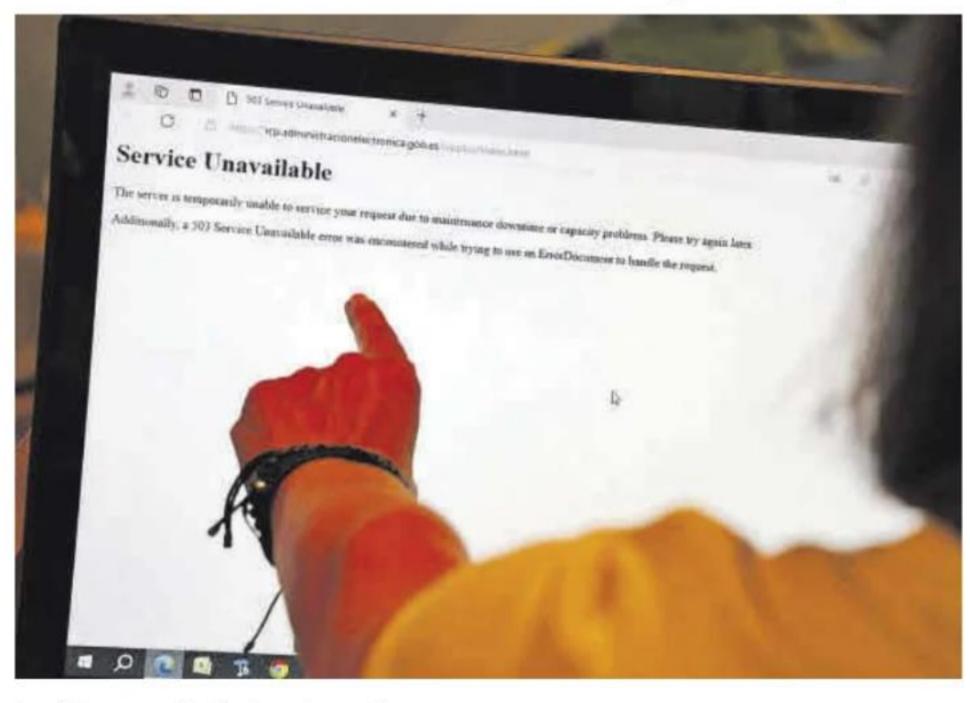

La página para pedir cita, fuera de servicio. // José Lores

La web para pedir cita solo está operativa dos días al mes y no para todos

cultad que aparece en el camino. Hasta este abril el trámite se hacía vía telefónica en algunas ciudades gallegas y presencialmente en otras. En el primer caso, solo se podía realizar una llamada el último jueves de cada mes, pero eso no

perdí la cita", ex-

plica Núñez. Al

poco tiempo le

venció el NIE y

está en proceso

una nueva fecha.

"Es imposible. No

hay manera, me

están ayudando

conseguir

aseguraba conseguir fecha. Si nadie respondía al teléfono había que esperar otros 30 días. Por otra parte, de forma presencial las citas se daban a un año vista.

Ahora, el sistema funciona a través de una web. Está operativa los días 10 y 26 de cada mes. Pero, al igual que la vía telefónica, no significa que aunque esté disponible vaya a funcionar: uno puede estar pendiente hasta mediodía sin éxi-

De hecho, supone un retraso aún mayor: "Lo hacen para engañarnos, es más difícil que nunca encontrar una cita", lamenta González. Dada la dificultad para lograr acceder al trámite, ya hay todo un "mercado negro" en el que se revenden turnos. "Pagas entre 150 y 200 euros y compras el pase de otra persona", indica.

Sin embargo, con los intercambios fraudulentos también hay estafas e imitaciones de las citas, por lo que muchas veces los extranjeros salen perdiendo: "Hay gente que llega con el dinero justo para subsistir y por este sistema mafioso acaban sin nada", lamenta González.

### "Me iban a dar la nacionalidad, pero me caducó el NIE poco antes"

Juliana Núñez es hondureña y había logrado su NIE cinco años atrás. Desde hace un tiempo trabaja cuidando de mayores y en noviembre al fin realizó un examen para obtener la nacionalidad. En diciembre le comunicaron el aprobado y todo

iba por el buen camino, hasta que un error burocrático la llevó de nuevo a la casilla de salida.

"Había contratado un abogado para agilizar el proceso pero me dio un modelo erróneo para el pago de la tasa en la policía y



Juliana Núñez. // FDV

mis amigas pero no podemos.Y es algo que me paraliza muchas cosas, entre ellas, la nacionalidad", lamenta.

Por ahora, lleva ocho meses de espera, tratando por todas las vías de lograr una cita, necesaria para poder trabajar legalmente en España. Su hija, también de Honduras, sí pudo lograr los papeles.

### "Las elecciones van a suponer un bum de venezolanos en España"

Rahmsés Pinto vino desde Venezuela en noviembre para buscar oportunidades como arquitecto. Sabe que es un proceso que podría prolongarse hasta cinco años (entre permisos y homologaciones) pero está decidido a conseguirlo.

Su cita para el

NIE no llegó hasta el pasado 27 de julio, después de más de nueve meses de espera. A los tres meses de llegar al país y no tener el documento pudo haber sido deportado, pero no ocurrió. Ahora que lo tiene, todavía no puede hacer nada porque el permiso

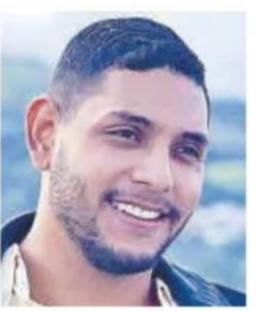

Rahmsés Pinto. // FDV

de trabajo se activa a los seis meses.

"Huí de mi pais por la represión y el no poder encontrar un trabajo digno. Aquí la realidad es hostil por las trabas burocráticas", afirma.

"Cuando te prohíben trabajar por no tener

el permiso, ¿cómo subsistes? Yo no quería acogerme a ayudas y tuve que hacerlo", lamenta Pinto.

Cree que como su caso, vendrán miles: "Las últimas elecciones van a generar un bum de migraciones de venezolanos a España", asegura.

### **CUATRO COSAS**

#### Paco Vedra

No es por incordiar, pero hav ya quien cree que algunos en la Xunta están más despistados que un pulpo en un garaje. O eso, o es que son sordomudos ante el conflicto -que va para un año- de abogados y procuradores de oficio. Le cuentan a avecilla que uno de los genios que forman en el aparato del asesoramiento hubo quien aconsejó que ignorando la cuestión sería el mejor método para acabar con el problema. No hace falta explicar que con esos consejeros es precisamente como se ganan las elecciones de forma insuficiente, y el recurso que queda es solo cacarear. Ojo...

 Ya se dijo aquí, hace bastante tiempo, que es raro que a los jueces, a los letrados de la Administración de Justicia e incluso a sectores más bajos en el escalafón le aumentaron los salarios cuando fueron a la huelga. Ahora, por más que se calle, el ínclito ministro Bolaños y el no menos ínclito conselleiro Calvo, tendrán que ponerse las pilas y arreglar el entuerto: los huelguistas no van a ceder por varias razones, siendo la primera que tienen razón. Y además acumulan deudas porque los que deberían liquidarlas no mueven ni una ceja. Uyuyuy...

 Es cierto que agosto no es un mes muy útil para las reivindicaciones pero eso no quiere decir que las que se presentan deban ser guardadas en el cajón del olvido. Entre otros motivos, porque de seguir así a la Justicia española le van a salir todavía más granos de los que tiene ya en la epidermis. Por cierto: se sabe que el colectivo analiza ya la posibilidad de recurrir a los tribunales europeos. Como probabilidad, repite el pájaro una y otra vez, lo que indica que algo hay. Precedentes tambien. Jó...

 Hablando de líos, conviene que no perdáis de vista los coletazos pendientes en el asunto de Celulosas de Pontevedra. El alcalde de la capital no se resigna al último fallo judicial, y medita si recurrir o no. Esto último sería probablemente la decisión final, como final parece que será esta legislatura para su carrera política. Claro que lo de la retirada está sin decidir del todo, porque sería un balance negativo para su lucha particular. O sea, cerrar la factoría y enviarla a quien la quiera, que podría ser un municipio coruñés.Y resolvería el hecho de cerrar en negativo su largo mandato de un cuarto de siglo.¿Capisci.?

# OPINIÓN-19

# Más pisos para no frenar el crecimiento



Casi todas las grandes ciudades europeas se enfrentan a una crisis de la vivienda. Los precios y los alquileres se han disparado y cada vez son más las personas que no encuentran vivienda asequible cerca de su lugar de trabajo o de estudio. La reelegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que desarrollará un Plan Europeo de Vivienda Asequible para ayudar a desbloquear la inversión pública y privada necesaria. El plan ha sido bien recibido a falta de conocer los detalles y a pesar de que las competencias en vivienda las tienen los estados. Pero cualquier financiación extra o estímulo a la inversión será bienvenida.

En nuestro país también se han hecho anuncios relevantes en este sentido. Es el caso del convenio entre el ICO y el Ministerio de Economía para dar préstamos y avales por valor de 6.000 millones de euros para construir hasta 43.000 viviendas aprovechando los fondos Next Generation. En Cataluña, el ICF ha pactado un préstamo de 490 millones con el BEI para la construcción de vivienda asequible.

Pero para que todos estos planes tengan éxito y se traduzcan en la construcción de más viviendas es importante analizar cuáles son las trabas que frenan la oferta residencial en España y poner solución. En este sentido, un reciente informe del BBVA Research apunta datos relevantes.

La construcción de nuevas viviendas no ha mantenido el ritmo necesario para satisfacer la demanda creciente. En España, entre 2008 y 2022, las viviendas iniciadas (1,53 millones) fueron muy inferiores a los nuevos hogares creados (2,40 millones). Además, el presupuesto público destinado a vi-

Tener ocho años y un amigo con el que emprender una aventura. El trompo que me hizo mi padre y una cuerda para bailarlo.La tarde entera en la orilla, estrenando gafas y aletas de buzo. Leer La isla del tesoro, a escondidas, en vez de dormir la siesta. El olor del asfalto caliente, el terral y su soplo de volcán que ha despertado. El eco dormido del portal, la voz hueca del agua en el aljibe. Un sendero estrecho, entre chumberas, que iba hasta la playa. Un gato dormido bajo el toldo, la higuera y su aroma dulzón, la alberca y su agua serenamente verde. El olor de la viña al mediodía, el tacto de la tierra recién arada, la mirada de gallo de pelea del viejo Joaquín. La sesión doble del cine de verano, una del oeste y otra de amor. Amanecer sin haber

vienda se sitúa en niveles bajos pese al ascenso de los últimos años. Desde 2021 tan solo se

han iniciado unas 13.000 viviendas protegidas al año frente a las 70.000 anuales en 1995 y 2010.

Pero el problema de la vivienda no es generalizable a todo el territorio español, afecta sobre todo a las grandes ciudades y especialmente a las más turísticas, igual que en el resto de Europa. La fuerte concentración de la actividad económica en las grandes ciudades, la creciente movilidad internacional de los estudiantes y el boom de las viviendas turísticas, han disparado la demanda sin que la oferta haya crecido al mismo ritmo. El resultado es un aumento sostenido en los precios de la vivienda que dificulta el acceso a la propiedad, especialmente entre los jóvenes y las familias de ingresos me"La medida más urgente es promover suelo urbanizable en áreas metropolitanas reutilizando terrenos industriales obsoletos y, a su vez, mejorar la red de transporte público"

dios y bajos, contribuyendo a ampliar la desigualdad social. Los altos precios y los alquileres también dificultan la movilidad laboral y puede convertirse en un cuello de botella para el crecimiento del empleo y para la prestación de servicios públicos básicos.

¿A qué se debe la escasa construcción de vivienda? Los principales motivos son las restricciones normativas y de tramitación, los altos costes de construcción y la escasa disponibilidad de terrenos urbanizables.

Para mitigar la actual crisis de la vivienda, es esencial simplificar y agilizar los procesos burocráticos relacionados con la construcción de viviendas. Esto incluve la revisión de normativas urbanísticas, la reducción de trabas administrativas y dar seguridad jurídica a los inversores. Para ello es fundamental que se apruebe

la Ley del Suelo que promueve el Gobierno. También se podría reducir el coste y el tiempo de construcción gracias a métodos de construcción innovadores, como la construcción modular y el uso de materiales sostenibles. Pero, sin duda, la medida más urgente es promover suelo urbanizable en las áreas metropolitanas con la implicación de los ayuntamientos, por ejemplo, reutilizando terrenos industriales obsoletos y, a su vez, mejorando la red de transporte públi-

En cualquier caso, el aumento de la oferta de vivienda solo podrá producirse con la colaboración entre el sector público y privado. En juego está el crecimiento económico y el aumento de la desigualdad social.





dormido, los ojos exhaustos de mirar estrellas.

Las manos encallecidas por el azadón, ordeñar con las primeras luces del alba, la caricia a traición de la lengua fiel de aquel perrillo.Los jilgueros cantando su cautividad en la habitación que les construyó mi tío, la ca-

JEFES DE SECCIÓN:

rrera hasta el pilón perseguido por avispas. El sueño leve tras el almuerzo, en la penumbra, escuchando la lucha del reloj contra el tiempo. El silencio perfecto del mar, la forma de su sombra, la noche ardiendo azul, igual que arde el alcohol. Madrugar para traducir el nombre de la luz primera, el lejano paisaje de la tarde, el oro mortecino de aquellos campos segados. Percibir el vacío que comenzaba bajo la ventana, el tañido de la sombra en el ancho corazón de la mañana. mirar adentro de los ojos de la gata. Entablar una fugaz intimidad con los espejos, ignorar el peso del sueño y recordar que una vez, hace mucho, viste llover. Buscar a tientas la palabra que inició el primer poema, aquella que medía lo mismo que el mar, y asumir

que nunca tendrías más que ese latido.

No saber que existía el pasado, ni la piedad del olvido. Cruzar la azulada superficie del silencio mientras los demás dormían. Sospechar, mirando al agua, que eras tiempo caído en otro tiempo, temblar de frío y de mar al atardecer, morados los labios, y saberte por primera vez tan humanamente frágil. Comprender, de repente, la armonía que tienen el mar y el tiempo, extasiarte mirando el vuelo de los vencejos y no tener aún palabras para la muerte. Encontrar las palabras que te construirían (tiempo, azul, vacío, luz, mar, olvido) y saber que algo las vincula, reconocer en ellas un eco de la misma sangre. Y la risa.

Así fueron aquellos agostos, y los gasté sin saber que los necesitaría tanto.

### FARO DE VIGO

EDITA: FARO DE VIGO, S.A.U.

DIRECTOR GENERAL EN GALICIA:

Juan Carlos Da Silva

DIRECTOR COMERCIAL EN GALICIA: Pedro Costa

DIRECTOR:

### Rogelio Garrido

Xosé Antonio Taboada (Galicia), Julio Pérez (Economía), Rafael R. López (Sociedad y Cultura), Juan Carlos Álvarez SUBDIRECTORES: (Deportes), Francisco Javier Freire (Diseño Irene Bascoy y Jose Carneiro e Infografía), Ricardo Grobas (Fotografía), Cristina González (O Morrazo), REDACTORES JEFES:

Nicolás Davila (Pontevedra) Lara Graña, Juan Carlos Recondo, Benigno de la Torre y Alberto Otero

RESPONSABLES DE ÁREA: Salvador Rodríguez (Suplementos), Antonio Touriño (Arousa), Xan Salgueiro (Deza-Tabeirós-Montes), Alba Chao (Edición Digital) GERENTE: Pedro Costa

JEFE DE ADMINISTRACIÓN: José Antonio Estévez

Redacción, administración y Talleres: Factoría de Chapela-Redondela • Telfs: Centralita: 986 814 600. Publicidad: 986 814606. • Fax Publicidad: 986 814 601. RECEPCIÓN DE ANUNCIOS: Vigo. Policarpo Sanz, 22; Apdo. de Correos, 91; Telf. 986 434344. Fax: 986 228097. Depósito Legal PO-1519-58. DELEGACIONES: Santiago: Senra, 18 - 2°. Telfs. 981 574 300. Fax: 981 584798. Ourense: Calle Santo Domin-

go, 24, primero. Telfs. 988 241 212 / 241 232. Fax: 988 234 892. Pontevedra: c/ Pastor Díaz nº1, Edificio Plaza, 3°A . Telfs. 986 852 497 / 852 458 / 852 461. Fax: 986 850 058. Vilagarcia: Redacción: c/ Arzobispo Lago (Plaza de Galicia), 1 - 1°B. Telfs. 986 512 265 / 511 975. Fax: 986 502 112. Lalin: c/ Alcalde Ferreiro, 2 - entresuelo. Telf. 986 781 583. Fax: 986 781 427. A **Estrada**: c/ Justo Martínez, 12 1°B. Telf. 986 584 999 y 570 252. Fax: 986 584 998. Morrazo: c/ Noria, 4 - entresuelo puerta 4. Cangas. Redacción: Telf. 986 302 324. Delegación comercial: Tlf. 986 392 275. Fax: 986 305 828. Portugal: Valenca do Miño: Telf. 00351 251 824 116. Fax: 251 824 130.

FARO DE VIGO 20 = OPINIÓN MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

# España 5, USA 4

CON LO BIEN **QUE IBA TODO** 



Estados Unidos de América es un gran país, a todo quieren ganar y a mucho lo consiguen. Casi nos igualan en presidentes asesinados, pero pierden por una oreja. Resulta que nos extrañamos por esa manía tan gringa de liquidar presidentes y es una costumbre española exportada a USA, como el real de a ocho. Por ahora vamos cinco a cuatro, gana España; nosotros liquidamos cinco en la Historia más o menos reciente, y ellos cuatro y un pico si contamos el intento de Reagan y la oreja de Trump. Con la oreja de Trump no se perdía gran cosa porque me da la impresión de que Donald solo se escucha a sí mismo, y eso va por dentro, ya lo sabía Van Gogh.

Los americanos nos agradecieron poco lo que hicimos por ellos cuando lo de Gálvez, pero sin España, USA no sería USA. No digo yo que quiera cobrar ahora la deuda, solo pretendo que cuando nos echen una mano no sea al pescuezo como pasó en Cuba. Veía hace poco una serie americana en que una profesora india culpaba a Cristó-

"Es malo ese vicio de condenar a los pueblos enteros cuando siempre ha habido la misma proporción de mala gente por metro cuadrado"

desgracias. No sé si el guionista que escribió esas memeces era muy ignorante o muy atrevido, pero el causante de las penas de los indios en EE UU no tenía nombre español. De todos modos, si quieren repasar la Historia, conviene saber que hasta 1866 no se abolió la esclavitud en USA y que terminó con la firma de un tratado por el que los indios seminolas aceptaban liberar a

bal Colon de sus

sus esclavos negros. Fueron los últimos. Nuestra linda profesora no menciona nada sobre el particular. Es malo ese vicio de condenar a los pueblos enteros -los chinos son tal, los alemanes son cual- cuando siempre ha habido la misma proporción de mala gente por metro cuadrado, esté donde esté ese metro; el hombre -y la mujerno es peor ahora que hace 3.000 años y hasta puede que sea menos malo, aunque no por propia voluntad, sino por temor a las represalias, que todo se sabe.

Queda mucho estadounidense al que le hablas de España y visualiza de México para abajo, e incluso se le viene Franco a la mente, por culpa del TI-ME que lo sacó cinco veces en portada -tantas como presidentes españoles muertos- y lo hizo famoso allí. Fíjate tú, Paco, siendo tan poquita cosa, eras influencer y no lo sabías.

Dos maneras de hacer, pero una misma intención: que el president Carles Puigdemont se replanteara la idea de volver a Cataluña, a pesar de la decisión de Pablo Llarena de no aplicar la ley de amnistía y mantener la orden de detención. Primero fue el PSOE quien lo intentó in person, con el argumento de que no controlan el Supremo y no podrían evitar la detención.Y después fue ERC quien, vía Marta Rovira, aseguró que "Puigdemont no se tendría que dejar detener", como si su detención fuera una cuestión de voluntad personal, y no un acto de abuso judicial.

Sea como sea, tanto el PSOE como ERC coinciden en la misma preocupación ante un retorno que provocará una fuerte sacudida tanto en la política catalana como en la española.Y es tal la preocupación que ha sido este retorno el que ha marcado los tempos del acuerdo de investidura, tanto en la hora de hacerlo público -a pesar de que hacía semanas que estaba cerrado-, como a la hora de escoger el calendario de la sesión plenaria. De hecho, en la memoria de las relaciones entre ERC y Junts pesarán con dureza las maniobras que han hecho los republicanos con los socialistas para poner la investidura en el peor momento de agosto -podía haberse fijado para finales de mes- y así impedir la reacción ciudadana. El objetivo: deslucir la épica del retorno del president en el exilio.Sumada esta decisión a la previa de investir a Illa, considerado el exponente del PSC más españolista y más favorable a la represión, es evidente que el estropicio entre los dos partidos es fulminante. "Ahora ya sabemos qué quería decir Rovira cuando decía que volvía para acabar el trabajo: venia para acabar con nosotros", concluye una letanía que se repite por todo el movimiento independentista.

En todo caso es un hecho que ERC ha quemado las naves y ha optado definitivamente por encajarse en las izquierdas es-

# Operación retorno



pañolas y abandonar la tentación independentista, y este es un viaje de ida que no tiene retorno ni a corto, ni a medio plazo. "No solo no trabaja a favor, sino que trabaja en contra", remachan las voces más ilustres de las redes.

Más allá de la transmutación de ERC -y del terremoto que ha provocado dentro del movimiento independentista-,todo lo que pasará en los próximos días marcará a fuego la política catalana y española. Es impensable que la investidura de Illa tenga un recorrido políticamente tranquilo con el retorno de Puigdemont, de entrada porque es

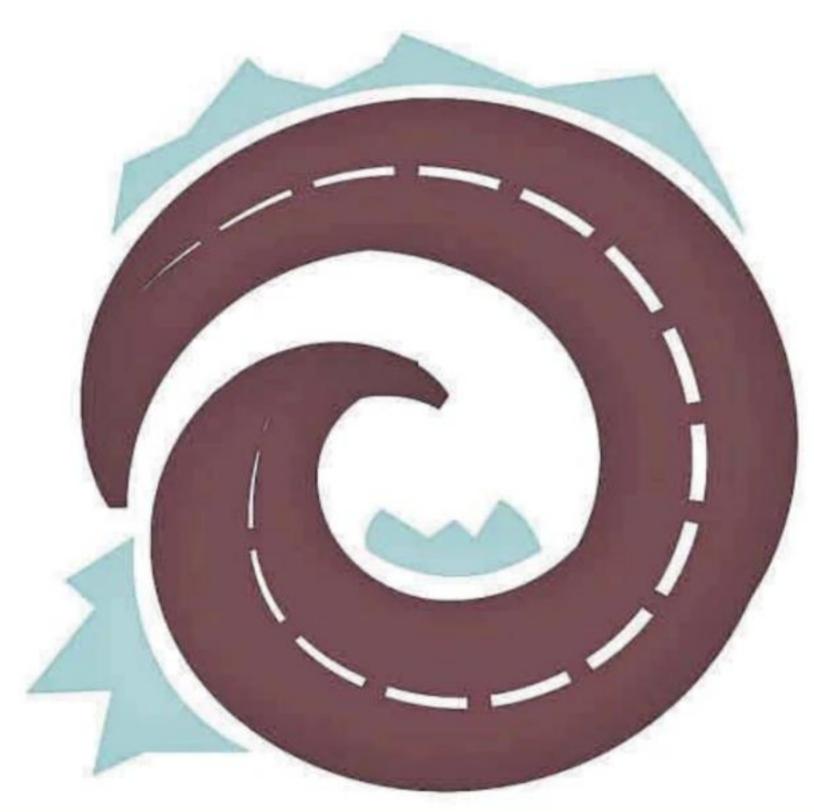

# Treinta y siete horas y media



Sílvia Cóppulo

"Sería como regalar 12 días de vacaciones al año pagadas por la empresa", sentenció, contrariado, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. El rechazo más contundente lo protagoniza la organización catalana Foment del Treball. Javier Ibars, director de relaciones laborales, promete "una oposición total, frontal y absoluta" a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, que promueve el ministerio de Yolanda Díaz, junto con los sindicatos. La vicepresidenta quiere cerrar la negociación en septiembre. Agosto es mes de vacaciones (se entiende que pagadas por la empresa o ahorradas por los trabajadores autónomos; esos que necesariamente sienten una mayor disposición a trabajar todo lo que puedan y gozan de mejor salud, habida cuenta de las condiciones de sus bajas laborales, claro).

En 2024 se llegaría a las 38,5 horas semanales.Y en 2025, a las 37,5 horas. En la práctica, pues, representaría una subida salarial, puesto que se trabajaría menos tiempo y se cobraría

el mismo sueldo, cuando se estaría produciendo menos. Y ahí está el quid de la cuestión.

La economía española sufre un gran problema estructural: la baja productividad. Pasan los años y las décadas, y nuestro país se muestra prácticamente incapaz de acortar la brecha de productividad que le separa del resto de los países de la UE y, en especial, de las tres principales economías europeas, Francia, Italia y Alemania.

> "La causa principal de la brecha de productividad es el déficit significativo en el nivel de formación de los empresarios españoles con respecto a la media europea"

¿Por qué un albañil de Cáceres, cuando trabaja en Múnich resulta más productivo? ¿Acaso los teutones le contagian desde el andamio un entusiasmo desaforado por la eficiencia laboral?

Estudios, como el de CaixaBank Research de 2023 o los del propio Banco de España, nos demuestran que la causa principal de la brecha de productividad es el déficit significativo en el nivel de formación de los empresarios españoles con respecto a la media europea. Otro aspecto clave es el tamaño de las empresas.Y es que la productividad de las grandes compañías en España duplica a la de las pequeñas y medianas. Aquí alrededor del 35% de la ocupación está en las empresas de más de 50 empleados; mientras que en Alemania está en el 66%. Así pues, se necesitaría potenciar el crecimiento de las empresas micro, pequeñas y medianas; pero, en primer lugar, hay que formar y educar al empresariado para que implemente modelos de gestión y eficiencia en sus organizaciones.

Termino con la lista de causas que subyacen a la baja productividad. La primera de ellas precisamente apunta a las jornadas laborales largas. Y luego vendrán otros factores, como que los periodos de descanso son cortos, que falta motivación, que el personal es insuficiente y a menudo no está bien capacitado, que las condiciones laborales son malas o que no se dispone de las herramientas de trabajo adecuadas para un buen desempeño.

En vez de anclarse en no querer reducir la jornada laboral, pongan el acento en aumentar la productividad. Les sugiero que empiecen por educarse.

FARO DE VIGO OPINIÓN =21 MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

probable que se suspenda el pleno si hay detención, y en todo caso, la tensión y la indignación de la ciudadanía subirá muchos decibelios, con un 11 de septiembre caliente a las puertas. La suma "investidura Illa versus detención Puigdemont" es una multiplicación explosiva que desmentirá la famosa "pacificación" que ha vendido el PSOE para justificar sus pactos. Con el añadido de que Puigdemont ha dejado muy claro que vuelve para continuar el pulso con el Estado, que vuelve libre y que cualquier detención será una flagrante ilegalidad. El pulso será a múltiples bandas, tanto político y ciudadano, como judicial.

Pero, si el retorno producirá una sacudida en Cataluña, la réplica en la política española será igualmente fuerte, no en balde la partida se juega en Barcelona, pero las piezas las mue-

"Hay que prever que Puigdemont sufrirá todas las previsiones: lo detendrán, lo llevarán a Madrid y lo encarcelarán. Al final esta es la vocación de los pirómanos: echar gasolina donde hay fuego"

ven en Madrid. Es una obviedad que la "toga nostra" (en feliz expresión ya popularizada) dispara contra la amnistía, pero en el centro de la diana está Pedro Sánchez. No es necesario añadir que la detención de Puigdemont es el sueño húmedo del Supremo y de todo el deep state, alimentado durante años de frustración y derrotas internacionales, pero ahora le tienen todavía más ganas a Sánchez. Por eso se han enfrentado a la amnistía, en una operación que algunos juristas han considerado un golpe de Estado judicial, y por eso

mismo harán efectiva la detención, convencidos de que todo ello será una estocada a un Sánchez al que ya tienen asediado judicialmente. En este punto, habrá que mirar con lupa la batalla cruenta entre Cándido Conde-Pumpido y Manuel Marchena, es decir, entre el Constitucional y el Supremo. Es aquí donde se jugará la libertad de Puigdemont, tanto como se estrechará o se aflojará el círculo a Sánchez. Dado que la guerra es total entre la Moncloa y estos poderes fácticos (que sin duda incluyen a la Zarzuela), hay que prever que Puigdemont sufrirá todas las previsiones: lo detendrán, lo llevarán a Madrid y lo encarcelarán. Al final esta es la vocación de los pirómanos: echar gasolina donde hay fuego.

\*Periodista y escritora

### Asimetría moral

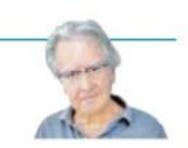

"Alegrémonos, en

Pablo González"

cualquier caso, de que

libertad simples periodistas

no sólo el estadounidense

acusados de espionaje, y

Evan Gerschkovich, sino

también el hispanorruso

hayan recuperado la

Joaquín Rábago

He escuchado a un político alemán calificar de "asimetría moral" el último intercambio de prisioneros entre Rusia, Bielorrusia y Occidente, el mayor desde el final de la Guerra Fría. "Asimetría moral" porque los "buenos" - Estados Unidos, Polonia, Alemania, Eslovenia y Noruega- han tenido que soltar a espías pro rusos e incluso a un asesino condenado en Alemania a cadena perpetua para obtener la liberación de inocentes: entre ellos un reportero norteamericano, un exmarine además de opositores o disidentes rusos.

Lejos de nosotros pensar, por supuesto, que el periodista de cualquier medio norteamericano pue-

da ser utilizado, incluso sin su conocimiento, por los servicios secretos de ese país para recabar informaciones que interesan a Washington.

Eso ocurría sólo durante la Guerra Fría, como demostró en 1976 el llamado informe Church -por el senador demócrata Frank Church-según el cual más de cincuenta de periodistas norteamericanos habían trabajado en secreto para la CIA.

Aquel informe condenó tales prácticas y pidió a las agencias de inteligencia esta-

dounidenses que "permitiesen a los periodistas realizar su trabajo sin que su credibilidad pudiese verse afectada ante los ojos del mundo".

Lo cual no impidió que John Dutch, entonces director de la CIA, declarase desafiante en el Congreso de Washington que su organización se reservaba el derecho de reclutar a profesionales de los medios de comunicación si la seguridad del país se viese amenazada.

Nada de eso ocurre, sin embargo, hoy, al menos en los países democráticos, cuyos gobiernos sólo defienden la libertad frente a las autocracias y en los que no se producen ejecuciones extrajudiciales ni se utiliza a los presos como simples monedas de cambio.

"Asimetría moral", ese intercambio de prisioneros, porque no hay que dudar de que somos -Israel incluido-"los buenos", los que hemos estado siempre en "el lado correcto de la historia".

Porque nuestros ejércitos y nuestras alianzas mi-

litares tienen sólo carácter defensivo y jamás se nos ocurriría trata de imponer a otros nuestro modelo de sociedad o nuestro sistema de valores por considerarlos superiores.

"Asimetría moral" o no alegrémonos, en cualquier caso, de que hayan recuperado la libertad simples periodistas acusados de espionaje, y no sólo el estadounidense Evan Gerschkovich, sino también el hispanorruso Pablo González, que llevaba más de dos años pudriéndose en una cárcel de nuestra aliada Polonia.

Alegrémonos aunque el Gobierno alemán haya tenido que tragarse el sapo de poner en libertad a un peligroso agente ruso condenado en 2019 a cadena perpetua por el asesinato en un parque de Berlín de un ex militante separatista checheno que equivocadamente creyó estar por fin a salvo en Alemania.

### ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?



### LOS LECTORES TIENEN LA PALABRA

A día de hoyvemos con asombro, que las actas de las mesas electorales, que dejarían claras cuales son o no las opciones ganadoras de las elecciones en Venezuela, siguen sin aparecer.

Si ha aparecido la represión, de un presidente enloquecido, que sin ningún reparo ha mandado a la Policía a la calle a matar y detener a sus ciudadanos, jactándose de ello y anticipando que ni habrá perdón ni consideración alguna con los legítimos disidentes.

Abundar en la figura de Maduro, carece ya de sentido. Su figura encarna la patética imagen de un dictadorzuelo, que nos retrotrae a figuras tan deleznables, como Leónidas Trujillo en la República Dominicana, a Somoza y Ortega en Nicaragua, a Pinochet en Chile y, a Videla en Argentina. Todos ellos liberticidas, asesinos sin paliativos y corrompidos por una infinita ansia de poder.

La posición de España, alineada con otros países de la UE, es la correcta, en perfecta sintonía con los principios democráticos que deben inspirar el libre sufragio

Francisco Hernández Vallejo universal y la no exclusión de nin-

Venezuela, Zapatero

y la posición de España

gún candidato que acredite su pureza democrática (como de forma arbitraria ha perpetrado Maduro con María Corina Machado) al más puro estilo Vladimir Putin. Solo le falta el Polonio para eliminarla.

Este escenario que lleva años produciéndose en Venezuela, ha contado con la inestimable interlocución del ex presidente de España Sr. Rodríguez Zapatero. No voy a poner en duda sus buenas intenciones, pero además de sembrar en barbecho, el resultado está ahí. Ha dado oxígeno al dictador, le ha blanqueado o intentado al menos hacerlo ante la comunidad internacional y cuando nos explique sus logros, creo que irán

por el mismo camino que los obtenidos en España bajo su mandato; hundimiento económico y rescate.

El "cajón de sastre", usado por algunos partidos políticos españoles que no han dudado en solazarse y felicitar al personaje, es atribuir a la extrema derecha una conspiración contra el benefactor de los venezolanos, trufada con el inestimable apoyo de la CIA. Solo les falta echar la culpa a Feijoo para completar el cuadro. Ni siquiera presidentes de orientación de izquierdas como Lula Da Silva y López Obrador han dado el visto bueno a la no presentación de las actas. De todas maneras, tachar a Maduro de progresista o de izquierdas, es un insulto a los progresistas y a cualquier partido de izquierdas que lleve la vitola democrática.

El problema, es como se soluciona esto, con el mínimo daño para Venezuela. Maduro no va a entrar en razón, salvo que sus Fuerzas Armadas, le presionen para que de una vez por todas, se convoquen elecciones libres en Venezuela al amparo de observadores cualificados puestos por la comunidad internacional.

Pensar en favorecer un pronunciamiento militar, sería suicida. La tradición sudamericana nos muestra, que los militares no tienen recato en salir de los cuarteles y si mucha pereza para volver a los mismos. El propio Chávez es el ejemplo palmario en la propia Venezuela con su fallida asonada. Triste destino aguarda a un país, rico en petróleo y recursos naturales, sucesivamente arruinado por presidentes corruptos, anteriores a Chávez y Maduro y por los actuales dirigentes, que han propiciado una emigración y salida del país, de ciudadanos-as sin esperanza.

### Ratios

Cuando buscamos la definición de ratio en la RAE, aparece lo siguiente: razón (cociente o relación) y para mayor comprensión añade como ejemplo "cuanto menor sea la ratio de alumnos por aula, mayor será la calidad de la enseñanza". Esta sí que es una buena "razón" para reducir las ratios en las aulas. La situación recientemente vivida en nuestro centro, supresión de una línea y 2 maestros injustamente justificada por cumplir una ratio nos ha hecho reflexionar. Replantearnos el cómo un profesional de la docencia puede tener la capacidad y los recursos para atender (léase este verbo como enseñar, comprender, acoger, escuchar...) a 20 niñas y niños en educación infantil y primaria.

Los últimos acuerdos alcanzados con respecto a las ratios no son suficientes, aunque algunos piensen "menos es nada". Pero quizás no sepamos lo duro que se hace por ambos lados vivir la experiencia educativa en estas condiciones. Familias que necesitan de una atención continuada que no llega. Docentes que día a día sobresaturados intentan llegar a todos sus alumnos. Y es que, cada una de las diferentes etapas de la educación tiene sus necesidades. Distintas, pero todas ellas esenciales para continuar el crecimiento como personas. Nuestra enseñanza actualmente no es de calidad. Son muchos los cambios que se tienen que llevar a cabo pero pensemos en que las aulas no se pueden convertir en salas de espera y sus alumnos en simples números.

Gerninal Francisco Pereira

Vigo



### SARA GONZÁLEZ BARCELONA

Con corbata roja corporativa y tras ser recibido por el presidente del Parlament, Josep Rull, con rictus severo, el líder del PSC, Salvador Illa, es desde ayer oficialmente candidato para el pleno de investidura que se celebrará mañana jueves a las 10 horas de la mañana, a la espera de que los grupos parlamentarios ratifiquen la fecha en una reunión de la Diputación Permanente hoy miércoles. Con los 68 síes de ERC y de Comuns amarrados para convertirse en el próximo jefe del Gobierno catalán, a Rull no le ha quedado otra que designarlo como presidenciable con un ojo puesto en el regreso de Carles Puigdemont, cuya detención podría motivar la suspensión de la sesión y, por lo tanto, el aplazamiento de la investidura del dirigente socialista. La incógnita es hasta cuándo, teniendo en cuenta que la fecha límite para evitar la repetición de las elecciones es el 26 de agosto.

Por el despacho del presidente del Parlament desfilaron de nuevo todos los grupos parlamentarios, encuentros en los que tanto los republicanos, por boca de Josep Maria Jové y Marta Vilalta, como los Comuns, encabezados por Jéssica Albiach, ratificaron

ERC y Comuns están

a favor de dilatar el

debate y la votación

refrendaron que han

suscrito acuerdos

para a votar al

líder del PSC

si no es de forma

Las dos fuerzas

indefinida

presencialmente ante Rull que han suscrito un acuerdo con Illa y que, por lo tanto, están dispuestos a votar a favor de que sea el nuevo jefe del Govern. Su esquema, y como los socialistas tienen mayoría para ello en la Diputación Permanente, es que el pleno se celebre en una sola jornada, mientras que fuentes parla-

mentarias explican que Junts era inicialmente partidario de que se agendara en dos días: jueves y viernes.

### Actuar con celeridad

Para asegurarse que se actúa con celeridad y que no se dilata más el proceso, los tres grupos del pacto de investidura han registrado que este órgano se reúna con "carácter urgente e inmediato". Finalmente, fue el propio Rull quien asumió la propuesta de convocar el pleno para el 8 de agosto y que ese mismo día se vote la proclamación de Illa.

En paralelo, dentro y fuera de los despachos, Junts ya defiende abiertamente una interrupción de la investidura si Carles Puigdemont es privado de libertad, una acción que suscriben ERC y los

# La investidura de Illa, encarrilada pero pendiente de Puigdemont

El pleno para elegir al candidato socialista presidente de la Generalitat se celebrará mañana jueves, aunque Junts amaga con suspenderlo si se detiene al expresidente

Comuns, entendiendo que el también diputado de Junts debería poder volver sin ser arrestado por la aplicación de la amnistía. Eso sí, mientras que los posconvergentes no aclaran hasta cuándo debería alargarse en el calendario, tanto el PSC como Esquerra y los morados consideran que no puede ser sine die, sino que, si se da esta circunstancia, debe acordarse una nueva fecha.

Con el reglamento en la mano hay que diferenciar entre un pleno aplazado y uno suspendido. Si no llega a empezar porque la detención de Puigdemont se ha producido antes y Rull considera que el Parlament debe detenerse, estaremos ante el primer supuesto. En cambio, si arranca y se interrumpe a medio celebrar, se daría el segundo escenario. La normativa de la institución solo hace referencia a que las suspensiones pueden ser de maximo 30 minu-

> Pero tanto en un escenario como en el otro, Rull aunque pueda suspender la sesión, los grupos tienen mecanismos para forzar que se vuelva a agendar. Dos grupos parlamentarios -y, en este caso, hay tres interesados-podrían forzar una convocatoria de la Diputación Permanente para, haciendo uso de su mayoría, defender qué

día se retoma la sesión.

La previsión de PSC, ERC y los Comuns es que se agendaría para la semana que viene. Esto es así hasta el 15 de agosto. Hasta ese día, es la Diputación Permanente quien vela por los poderes de la Cámara. A partir de esa fecha, fuera ya del periodo entre sesiones, volvería a ser la Junta de Portavoces la que tendría esta potestad. Sin embargo, los grupos promotores de la investidura no prevén superar ese límite temporal.

### Nueva etapa en la oposición

Por más que se postergue el calendario en el Parlament, Junts empieza a digerir que, con o sin Puigdemont encarcelado, su destino pasa por una nueva etapa en la oposición. "Ejerceremos el liderazgo como primera fuerza de la



Salvador IIIa, ayer en el Parlament de Cataluña. // Jordi Otix

oposición y como primera fuerza estrictamente de obediencia catalana", aseguró el presidente del grupo en la Cámara catalana, Albert Batet, que prometió trabajar para "revertir el proceso de desnacionalización" que, a su juicio, pretende impulsar el PSC con un Govern que por primera vez estará formado en solitario "por una fuerza política de clara dependencia española".

Illa, por su parte, como el resto de dirigentes del PSC, continúa guardando un silencio que no ha roto ni tan solo tras reunirse con Rull y que pretende mantener hasta el discurso de investidura. Su apuesta es que las incertidumbres vayan cayendo por su propio peso, con las consecuencias del regreso de Puigdemont como último trámite para entrar por la puerta del Palau de la Generalitat, del que ayer ya se despidió Pere Aragonès.

## Vox pedirá el ingreso en prisión inmediato

GISELA BOADA BARCELONA

El diputado y líder de Vox Ignacio Garriga afirmó ayer que su partido pedirá el"ingreso en prisión de manera inmediata" de Puigdemont si este regresa al país, al tener vigente una orden de detención por la causa del 1-O.En este proceso judicial, la extrema derecha ejerce como acusación popular, por lo que puede reclamar al magistrado la prisión provisional para el exjefe del Govern hasta que se celebre un juicio, aunque la decisión final es de Pablo Llarena, el juez instructor.

Tras reunirse con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de la ronda de contactos de

ayer antes de proponer a Illa candidato a la presidencia, Garriga dijo que pidió a Rull que "evite la humillación" que, a su juicio, supondría la entrada del expresident a la sede de la institución. Según el líder de Vox, esta "humillación" estaría "promocionada" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "blanqueada" por "todos aquellos que presumen de tener contactos con Junts", en referencia al PP Como hicimos ya en 2017 y como estamos haciendo con el presidente Sánchez, su entorno familiar y el PSOE corrupto vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el delincuente pague por los delitos de los cuales huyó de nuestro territorio nacional".

### El pulso por la financiación autonómica

# La tensiones en Sumar dejan en vilo el pacto fiscal con ERC

Izquierda Unida se opone al nuevo modelo acordado para Cataluña y advierte de que es una amenaza para la "solidaridad interterritorial"

> ANA CABANILLAS MADRID

Las tensiones internas arrecian en Sumar por el acuerdo de investidura sellado por PSOE y ERC para dotar de un nuevo sistema fiscal a Cataluña. Después de que Compromís y Chunta Aragonesista se mostrasen críticos con este planteamiento en un primer momento, ahora las voces discordantes llegan desde el mismísimo núcleo duro de Yolanda Díaz y se extienden a Izquierda Unida y Más Madrid. Los esfuerzos de Sumar por cerrar filas se han demostrado infructuosos, y lo cierto es que el socio minoritario de Gobierno no puede garantizar a día de hoy el apoyo de sus 27 diputados al nuevo modelo catalán, que necesitaría de una mayoría en el Congreso para materalizarse.

El candidato socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha garantizado a ERC el cumplimiento íntegro del acuerdo para asegurar su apoyo, pero la realidad es que los números comprometen la cesión real de la soberanía fiscal a Cataluña. El documento sellado entre el PSOE y el partido republicano recogía la creación de una "hacienda catalana" y establecía la capacidad de Cataluña de recaudar y liquidar impuestos. Para ello debería reformarse la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA), y necesitaría todos los votos del llamado bloque de investidura.

Pero amplios sectores de Sumar, tanto en partidos de la coalición como en la propia formación de Díaz, ya han avanzado que no permitirán una reforma en ese sentido, y que solo contemplan una reforma del sistema de financiación que implique al resto de territorios. La realidad es que la mayoría de formaciones integradas en la coalición de izquierdas han mostrado su rechazo al acuerdo, pese a los intentos de Díaz y su partido por blindar el pacto. Ayer, su portavoz económico, Carlos Martín Urriza, miembro de la ejecutiva y del núcleo duro de Díaz, se mostró en contra de la posición de



Carlos Martín Urriza, diputado y portavoz económico de Sumar, en el Congreso de los Diputados. // Pérez Meca / Europa Press

su propio partido y se mostró muy crítico con el nuevo sistema fiscal para Cataluña. Unas críticas que difundieron también el líder de IU,Antonio Maíllo, y Tesh Sidi, la única diputada de Más Madrid.

En la coalición de izquierdas, que tiene 27 diputados, hay más formaciones en contra del acuerdo

El socio de Gobierno no puede garantizar el apoyo de sus 27 diputados al nuevo sistema catalán que a favor. El que más beligerante se mostró desde el primer momento fue el partido valencianista de Compromís, que tiene dos diputados en el Congreso y que ya avanzó su rechazo a esa reforma si no incluía también una reforma de la financiación para la Comunidad Valenciana. Chunta Aragonesista, con un diputado, hizo lo propio.

### **Todos los territorios**

Sin embargo, la posición más relevante es la de lU, el principal partido estatal de la coalición de izquierdas que también ha rechazado el pacto por romper el sistema de solidaridad. El partido, que tiene cinco diputados y un importante peso en Andalucía, emitió un comunicado ayer insistiendo en sus "discrepancias" sobre el nuevo sistema fiscal para Cataluña, que a su juicio "haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan", y "llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial". IU pedía una reforma fiscal para todos los territorios y se mostraba "en contra de la aplicación del criterio de ordinalidad incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC", por tratarse de un "criterio contrario al principio de equidad".

A favor del pacto PSOE-ERC, solo está el diputado de Més per Mallor-ca, los seis diputados de los Comunes y, al menos sobre el papel, Movimiento Sumar, aunque no está claro que sus 11 diputados refrendasen unánimemente la medida, llegado el caso.

# Aragonès ve en el concierto un "salto en soberanía"

El presidente de la Generalitat en funciones hace un balance positivo en su despedida

> JÚLIA REGUÉ BARCELONA

Pere Aragonès se despidió ayer de la Generalitat. El presidente más joven de la historia de la institución ofició el que previsiblemente será el último Consell Executiu y compareció después en la galería gótica del Palau para hacer balance y dar carpetazo a su Govern republicano, cuyo mando asumió oficialmente en 2021, pese a que ya estuvo al frente de la institución en 2020, con la inhabilitación de Quim Torra, de forma provisional.

"Haber presidido Cataluña ha sido el honor más grande de mi vida", arrancó el jefe del Ejecutivo en funciones, y avisó al que será su sucesor, Salvador Illa, de que deja una Cataluña "mejor" y en mejores condiciones que la que le ha tocado gestionar a él. Ya no solo desde el flanco independentista, en el que se encargó de subrayar que los indultos, la derogación del delito de sedición y la amnistía fueron fruto de la mesa de diálogo que le tocó defender en solitario tras el plante de Junts y su posterior salida del Govern, sino también desde el punto de vista económico, con un concierto económico acordado entre Esquerra y el PSC que asume "integramente" su propuesta de financiación singular, que nació del Departament



Pere Aragonés, ayer tras la reunión del Consell Executiu. // Kike Rincon

d'Economia. Un triunfo de la negociación que tildó como "el salto en soberanía más importante tras la recuperación de la Generalitat con el fin del franquismo", en 1977.

"La legislatura que dejamos

atrás es en la que ese ha profundizado más en el diálogo y en la que se ha abordado el conflicto político con el Estado. Ha valido la pena, ha permitido avanzar, dejar atrás la represión y lograr las cuotas de autogobierno más relevantes de los últimos 18 años", defendió un Aragonès aparentemente tranquilo, ante la atenta mirada de su vicepresidenta, Laura Vilagrà, y de todos sus consellers –salvo Natàlia Mas–. A cada uno de ellos les regaló el libro Aforismes de Joan Fuster, con una dedicatoria personalizada, y les agradeció su trabajo.

### Cataluña, encarrilada

"Siempre he concebido la independencia como una caja de herramientas para ponerla al servicio de la mejora de la vida de la gente. Acabo la presidencia de la Generalitat con esta caja con más herramientas, aunque no con todas las de la independencia", espetó y, acto seguido, repasó las medidas estrella de su Govern.

Pese al contexto, el también dirigente de Esquerra defendió que ha conseguido "revertir los recortes" de CiU y que deja como legado el crecimiento de un 30% del presupuesto y la mayor tasa de catalanes con trabajo, la gratuidad del Infantil 2 y el aumento de la plantilla de los Mossos d'Esquadra. La carrera a la Casa Blanca

# Harris elige al gobernador Tim Walz como su candidato a vicepresidente

La aspirante demócrata opta por el gobernador de Minnesota entre media docena de finalistas para secundarla en las presidenciales > El exprofesor apunta que se trata del "mayor honor" de su vida

RICARDO MIR DE FRANCIA

BARCELONA

Un antiguo profesor de instituto y entrenador de fútbol americano, criado en diminutos pueblos rurales de Nebraska y con un cuarto de siglo de experiencia militar como voluntario en la Guardia Nacional. Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su candidato a la vicepresidencia tras dos semanas de intenso proceso de selección entre media docena de aspirantes. La demócrata presentó anoche en sociedad a su nuevo lugarteniente en un mitin en Pensilvania al que seguirá una gira por siete de los estados que podrían decidir las elecciones de noviembre. Walz era seguramente el más progresista de todos los finalistas, un hombre campechano v jovial que ha sabido agujerear en solo unos dias la narrativa republicana con sus coloquialismos y su visión armónica del futuro de Estados Unidos.

Una vez se hizo pública la noticia, Walz reaccionó describiendo su nombramiento como "el mayor honor de mi vida", escribió en la red social X."La vicepresidenta Harris nos está enseñando la política de lo que es posible. Me recuerda un poco a mi primer día de colegio", dijo antes de pedir a los estadounidenses que se sumen a su campaña.

Casi en paralelo, su jefa de filas apuntó que Walz "ha obtenido resultados para las familias trabajadoras" como profesor, entrenador, gobernador y veterano el Ejército. Una idea muy distinta a la que lanzaron sus rivales republicanos, que no tardaron en describir a Walz como un "peligroso extremista liberal".

### Evitar riesgos

En la decisión de Harris parece haber primado la máxima no siempre seguida por otros candidatos a la hora de escoger a su vicepresidente: lo primero es no hacer daño. Es lo que podría haber ocurrido con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, muy cuestionado por el ala progresista del partido por su apoyo incondicional a Israel en Gaza o sus inclinaciones neoliberales. O con el también gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, un tiburón de las finanzas criado en una de las familias más ricas del país. Walz es todo lo contrario. Algo parecido a un hombre común, un antiguo profesor de geografía que sirvió inicialmente en el Ejército pa-



Kamala Harris y Tim Walz, el pasado mes de marzo en Saint Paul, Minnesota. // Adam Bettcher / AP

## Un hombre común de la América olvidada

El aspirante destaca por su atípica normalidad entre políticos millonarios y sus victorias en zonas rurales blancas y conservadoras

R. M. D. F. BARCELONA

Tim Walz no estaba aparentemente entre los favoritos para convertirse en el candidato a la vicepresidencia de Kamala Harris. No procede de ninguno de los estados que decidirán las elecciones en noviembre, a diferencia de Josh Shapiro (gobernador de Pensilvania) o Mark Kelly (senador de Arizona), ni era particularmente conocido. Pero hace dos semanas, su estrella empezó a cambiar. En una entrevista en el influyente programa Morning Joe, Walz argumentó que han sido las políticas republicanas las que han destruido la supuestamente idí-

lica América rural."No nos gusta lo que está pasando. No puedes ir siquiera a una cena de Acción de Gracias con tu tío porque acabas innecesariamente en una extraña pelea", dijo arrancando una sonrisa al presentador. "Es verdad, esta gente son sencillamente raros", apostilló.

Sin darse cuenta, Waltz había encontrado oro al colgarle a Donald Trump, su número dos J. D. Vance y el cuñado republicano de turno la etiqueta de weird (raro, extraño, anormal). Su descripción se hizo viral y dio pie a una cascada de memes hasta colarse entre la artillería pesada de los demócratas.

Es una de las virtudes del go-

bernador de Minnesota, su campechanía y cercanía al estadounidense común. Su atípica normalidad entre una clase política saturada de millonarios, activistas de todo signo y políticos salidos de las cunas universitarias más elitistas.

Pero también su capacidad para ganar elecciones en zonas rurales blancas y conservadoras. Sus credenciales militares y sus años abogando por los derechos de los veteranos en el Congreso. O su experiencia en Minnesota gobernando durante su primer mandato sin el control del Parlamento, el mismo escenario que podría encontrarse en Washington si los demócratas ganan las elecciones.

ra poder pagarse los estudios y que conoce al dedillo esa América blanca, rural y venida a menos que ha basculado hacia el trumpismo en los últimos ocho años.

El entorno de Harris había dicho estos días que buscaba a un político con experiencia ejecutiva y buena química personal, alguien con el que pudiera compartir el peso del timón de mando. Walz es de su misma quinta. Tiene 60 años frente a los 59 de la vicepresidenta. Y podría servirle también como antídoto frente a esa narrativa republicana que la presenta como una liberal elitista de San Francisco. Walz es todo lo contrario. Acabó el colegio en una aldea de 400 habitantes en las llanuras de Nebraska y durante muchos años ha sido miembro de la Asociación Nacional del Rifle, de la que se ha distanciado por su políticas en Nebraska. Walz habla como el estadounidense común. No en vano, su ocurrencia de llamarle "weird" a

Su ocurrencia de llamarle "weird" a Trump, un término que significa raro o extraño, se hizo viral

Trump y a los suyos, un término coloquial que significa raro o extraño, se hizo viral y se convirtió en uno de los martillos hidráulicos de la campaña demócrata.

Pero también tiene muchos amigos en el Congreso en Washington, donde se le aprecia y se le considera un interlocutor de peso tras haber servido en el Capitolio durante 12 años. La matriarca del partido, Nancy Pelosi, aparentemente abogó por su candidatura, al igual que la rama más izquierdista del partido.Y es que si bien no es un radical, se parece a los viejos demócratas de antaño, con conciencia social, cercano a los sindicatos y sin demasiadas hipotecas aparentemente con Wall Street, las Big Tech y las grandes fortunas.

Como gobernador en Minnesota, donde fue reelegido para un segundo mandato en 2022 con ocho puntos de diferencia sobre su rival republicano, Walz aprobó medidas como la comida gratuita en los colegios, las bajas médicas y por asuntos familiares, la protección del aborto o la legalización de la marihuana.

# Londres busca espacio para custodiar a los detenidos por los disturbios ultras

Las cárceles británicas llevan meses saturadas mientras medio centenar de personas comparecerán ante el juez, acusadas de desórdenes públicos y otros delitos

LUCAS FONT LONDRES

El número de detenidos por los disturbios alentados por la extrema derecha en el Reino Unido sigue aumentando más de una semana después de los primeros incidentes. Cerca de medio centenar de personas comparecerán ante la justicia en las próximas horas, acusadas de desórdenes públicos y otros delitos. Esta situación ha obligado al Gobierno a buscar espacio adicional en las cárceles del país, saturadas desde hace meses, para cumplir con su promesa de procesar rápidamente a las personas implicadas en unos disturbios que se han mantenido en la noche de este lunes en ciudades como Belfast o Plymouth.

"Nos aseguraremos de que cualquiera que sea condenado a una pena privativa de libertad como consecuencia de los disturbios y desórdenes, tendrá una plaza de prisión esperándolo", dijo a la BBC la secretaria de Estado de Justicia, Heidi Alexander. El Ejecutivo también está estudiando la posibilidad de extender los horarios de los juzgados para procesar lo más rápido posible a los detenidos."Queremos tener esto bajo control lo antes posible, no podemos seguir con lo que hemos estado viendo. Hemos visto comportamientos abiertamente delictivos, ataques racistas, extremismo peligroso, y no lo tole-



Unos policías arrestan a un manifestante, el 3 de agosto, en Southport. // Europa Press

raremos en nuestro país", añadió Alexander.

### Retrasos en la justicia

El Gobierno ha habilitado 567 plazas adicionales en la prisión de Stocken, en el centro de Inglaterra, y en la institución para menores de Cookham Wood, en el sureste del país, para dar cabida a las cerca de 400 personas que han sido detenidas en los últimos días. La decisión pretende dar respuesta a corto plazo a la delicada situación de las cárceles, que se encuentran al borde de su capacidad desde hace meses debido, en parte, a los retrasos en la justicia tras la pandemia. Una situación que el actual Gobierno laborista ha heredado del Ejecutivo anterior y que ha obligado a liberar presos con delitos menores a lo largo de las últimas semanas para garantizar el correcto funcionamiento de los tribunales.

El pasado lunes se registraron nuevos incidentes en la ciudad de Plymouth, donde grupos en contra de los inmigrantes se han enfrentado con defensores de los derechos de los refugiados. La tensión también ha ido en aumento en Belfast, en Irlanda del Norte, donde los manifestantes se enfrentaron a la policía con cócteles molotov.

### El Gobierno exige mayor cooperación a las plataformas digitales en la lucha contra los bulos

Estos incidentes, desatados tras la publicación de información falsa sobre la identidad del hombre que asesinó a tres niñas en Southport, han abierto de nuevo el debate sobre el papel de las empresas tecnológicas en la propagación de la desinformación. El ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, mantuvo un encuentro con los representantes de las principales redes sociales para exigir una mayor cooperación en la lucha contra la propagación de noticias falsas. "He dejado claro que es inaceptable que la gente utilice las redes sociales para causar daños, angustia y destrucción en nuestras comunidades", dijo Kyle. "Hay una cantidad significativa de contenidos circulando que las plataformas deben tratar con rapidez".

# Tensión en Oriente Próximo ante la "venganza inminente" de Irán

La República Islámica e Hizbulá se preparan para liderar el ataque contra Israel, que Estados Unidos prevé para esta misma semana

ADRIÀ ROCHA CUTILLER

ESTAMBUL

Calma tensa, espera interminable, alza de los precios del petróleo ante el miedo a las próximas horas y llamadas a la contención. Así se está viviendo esta semana, en las capitales de Oriente Próximo, la antesala al anunciado mil veces ataque que Irán y sus milicias aliadas supuestamente lanzarán contra Israel en las próximas horas o días. Esta acción, de ocurrir, será a modo de represalia por el asesinato, la semana pasada en Teherán, de Ismail Haniya, líder de la milicia palestina de Hamás, y del número dos de Hizbulá en el Líbano, Fuad Shokur. Según dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, Washington espera que el ataque iraní ocurra en las próximas.

"Las acciones criminales de Israel en Gaza y el asesinato de Haniya son claros ejemplos de las violaciones que cometen los sionistas de
todas las regulaciones y leyes internacionales. Su audacia no quedará
sin respuesta", dijo ayer el recientemente elegido nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian, después de
haberse reunido con el antiguo ministro de Defensa ruso y ahora secretario del Consejo de Seguridad
Nacional de Rusia, Serguéi Shoigu,
de visita oficial en Teherán.

### Venta de drones y misiles

"Rusia es uno de los países que siempre ha estado del lado de la nación iraní durante los tiempos más difíciles", agregó Pezeshkian. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, las relaciones entre Moscú y Teherán se han vuelto mucho más estrechas, con la venta de drones iranís a Rusia y de misiles balísticos rusos a Irán. Shoigu aseguró que ambos países están preparando un nuevo acuerdo de cooperación en "diversas materias".

Para el ataque contra Israel, según los expertos, Irán se apoyará en gran medida en las milicias del Eje de la Resistencia, un paraguas de grupos regionales aliados de Teherán. El Eje de la Resistencia está compuesto por los rebeldes hutís en Yemen, las Unidades de Movilización Popular (UMP) en Siria e Irak, Hamás v la Yihad Islámica en Palestina y Hizbulá en el Líbano. Es, de hecho, esta última milicia la que se espera que lleve gran parte de la voz cantante en el ataque contra Israel. "El Gobierno está trabajando para asegurarse de que el asesinato en Beirut del número dos de Hizbu-



El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. // E.P.

lá no detona una guerra total en Oriente Próximo", dijo ayer el ministro de Exteriores libanés, Abdalá Bou Habib, cuyo país está en alerta máxima.

La mayoría de vuelos internacionales hacia y desde Beirut han sido cancelados, y los países occidentales han pedido a todos sus ciudadanos que abandonen inmediatamente el Líbano ante el posible ataque de Israel una vez Irán y Hizbulá hayan atacado el Estado hebreo. La milicia chií palestina atacó ayer por la mañana una base militar israelí en el norte del país mediterráneo.

# Siete de cada diez niños argentinos viven en la pobreza

Un tercio de los menores en el país austral tienen un entorno familiar de indigencia

A.G. BUENOS AIRES

"A esta hora exactamente / Hay un niño en la calle". La canción de Armando Tejada Gómez llegó en 1967 a los argentinos a través de la voz de Mercedes Sosa. Corría 1967 y los oyentes eran señalados en la letra como portadores de una obligación moral. No podía haber ni "uno" de los chicos a la intemperie urbana. 57 años más tarde, esa escena singular se ha multiplicado exponencialmente en el país. El abandono es una de las manifestaciones de un problema mayor, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) acaba de revelar que siete de cada 10 niños viven en hogares pobres, y tres de cada 10 en un entorno familiar de indigencia porque no se alcanza a cubrir la cesta básica de la compra.

La pobreza en general llegó al 54,9% durante el primer trimestre, cuando comenzó a sentirse el impacto del programa de ajuste y la devaluación del 118% de la moneda nacional dispuesta por el Gobierno de ultraderecha. Hay regiones del norte argentino, como la periferia de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, a 935 kilómetros de la capital, donde el índice de pobreza es casi del 80%. Un año atrás, este flagelo afectaba al 40,1% de la población y la indigencia al 14,6%.

El deterioro de las condiciones de vida de los argentinos ha sido gradual, pero sostenido desde 1975, un año antes del golpe militar que se toma como punto de corte en la historia de este país. Cuando, en 2012, Mercedes Sosa volvió a grabar Un niño en la calle, acompañado por Residente, el portorriqueño incorporó en el texto la nueva pintura social del paso de los años, hablando como si fuera él mismo un niño: "Lluvia sin techo, uña con tierra/soy lo que sobró de la guerra/ [...] Arroz con piedra, fango con vino y lo que me falta me lo imagino". Esa descripción ya forma parte de una geografía social que no se ajusta a la realidad, según los propios informes de la UCA que no distan demasiado de los que Unicef reveló meses atrás.

#### La inflación orilla el 80%

Los padres de esos niños son los que enfrentan circunstancias que se aproximan a la gran crisis de 2002 o los niveles de pauperización derivados de la pandemia. El PIB caerá este año 3,5%. Los niveles de actividad se aproximan a los de 14 años atrás. La inflación del primer semestre orilla el 80%.

La crisis laboral también guarda parentescos con la de 22 años atrás, cuando el derrumbe entre la paridad entre el peso y el dólar arrastró al mundo del trabajo. Entre noviembre de 2023, cuando Javier Milei ganó las elecciones, y abril de 2024, momento en que el rigor del ajuste empezaba a mostrar sus efectos, se perdieron 110.000 puestos de trabajo en el sector privado. La "motosierra" con la que el mandatario ha podado el empleo público así como los despidos en fábricas y comercios a partir de mayo llevan la destrucción de caso 200.000 puestos de trabajo.



El presidente brasileño, Lula da Silva, el pasado lunes en Santiago de Chile. // Efe

# Lula se la juega por Maduro

El empeño del presidente brasileño en buscar una solución para la crisis en Venezuela tiene un coste interno para él

ABEL GILBERT
BUENOS AIRES

El conflicto político venezolano y sus aristas laberínticas ponen por estas horas a prueba el liderazgo regional de Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente brasileño empeña parte su capital político en una resolución de la crisis que enfrenta en trincheras irreconciliables al Gobierno y la oposición venezolanas como consecuencia de la cuestionada victoria en las urnas de Nicolás Maduro.

Lula, junto con sus colegas de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, reclamaron días atrás la publicación "expedita" de los "datos desglosados de las elecciones". Sostuvieron que "el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados". Y expresaron a su vez la "disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano". Pero Lula ha querido sumar al esfuerzo de los Gobiernos progresistas a Chile y con ese propósito aterrizó el lunes en Santiago para entrevistarse con su homólogo Gabriel Boric.

Para Lula, el agravamiento de la crisis venezolana puede provocar en Latinoamérica graves consecuencias, una de ellas el aumento del éxodo, como acaba de advertirlo la expresidenta chilena, Michelle Bachelet. Chile y Brasil comparten un problema común: cada uno de los países ha recibido medio millón de migrantes de los más de siete millones que abandonaron previamente el país.

Los esfuerzos de encauzar un diferendo tan hondo entre el madurismo y aquellos que sostienen que el ganador de las elecciones ha sido Edmundo González Urrutia supone para un hábil negociador como Lula un desafío que, además, tiene un costo interno: los opositores en Brasil están cerca de perder la paciencia por la tolerancia del presidente hacia Maduro. La voz cantante de esos reclamos no es cualquiera: la encabeza el partido de Jair Bolsonaro

Chile ha resuelto acompañar a Brasil, Colombia y México, pero Lula parece estar más cerca del fracaso que del éxito. Por ahora ha logrado que EE UU no dé cerrada por completo una vía de negociación. Sin embargo, los márgenes de acción se estrechan para Lula por la decisión del Palacio de Miraflores de radicalizarse. Maduro reunió el lunes a la juventud de su partido pare pedirles que no se dejen engañar por los cantos de sirena del progresismo latinoamericano.



Detienen a veinte

vender supuestas

Los supuestos fármacos

contenían un derivado

anfetamínico que podía

ser nocivo para la salud

**ESTEBAN ALARCON** 

MADRID

tes de forma indiscriminada e ilegal. Hay 20 detenidos, 14 de

ellos mujeres. Una operación conjunta de la Policía Nacional,

Guardia Civil y Agencia Tributaria en la que se ha desmantela-

Vendían pastillas adelgazan-

personas por

adelgazantes

pastillas



### PATRICIA MARTÍN MADRID

La pandemia ha dejado tras de sí varias epidemias, entre ellas la que engloba los problemas de salud mental, que se han disparado. El informe anual del Sistema Nacional de Salud, que el Ministerio de Sanidad publicó esta semana con datos de 2023, revela que tres de cada diez personas (en concreto el 34% de la población española) padece algún trastorno, sobre todo ansiedad, insomnio y depresión.

Los trastornos de ansiedad han aumentado especialmente entre los jóvenes (menores de 25 años), sector de la población donde se han duplicado desde 2016 y han crecido casi un 30% desde justo antes de la pandemia, en 2019. Los problemas de aprendizaje han crecido un 26,6% desde 2019 y los problemas hipercinéticos, los movimientos involuntarios del cuerpo, un 5,2%.

No obstante, la prevalencia de los trastornos mentales en conjunto, que ha crecido un 30% desde 2016, aumenta con la edad. Los valores más bajos se registran entre los niños de 0 a 4 años y los más altos en el grupo de más de 90 años. La afectación supera el 40% en la población de más de 50 años y el 50% entre los mayores de 85.En concreto, la ansiedad, que es el trastorno más frecuente, afecta al 10% de la población, aunque con grandes diferencias por sexo: la padecen sobre todo las mujeres, el 14%, frente a un 7% de los hombres, y el 3% de los menores de 25 años. No obstante, la prevalencia ha bajado respecto a 2021, cuando se registró el máximo histórico. Las cifras del informe, sin embargo, solo reflejan cifras de personas con diagnóstico, por lo que la incidencia de las enfermedades mentales podría ser mayor porque no siempre se acude a los profesionales sanitarios.Los estudios demuestran, por el contrario, que sí se abusa de los psicofármacos, con o sin receta.

En concreto, el informe de 2023 indica que ha crecido el consumo de antidepresivos un 50% desde 2012 y el de hipnóticos y sedantes un 22%, hasta catapultar a España a la tercera

El 40 por ciento

de los mayores de 50

años padece algún

trastorno mental

y quinta posición, respectivamente, entre los 21 estados miembros de la UE que presentan datos a la OCDE. Pese al incremento de los trastornos mentales, un

75,5% de la población valora su estado de salud como bueno o muy bueno, pero el índice baja al 66% entre las personas con nivel educativo inferior.

Y las principales causas de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, que provocan más de la mitad de las defunciones, si bien con una tendencia descendente desde 2012 (de un 7%). Por ejemplo, la cardiopatía isquémica -enfermedad provocada por el estrechamiento de las arterias que van al corazón- ha pasado de representar 76,7 muertes por 100.000 habitantes en 2012 a 53,3 en 2022. La enfermedad cerebrovascular ha descendido de 64,2 a 44,0 muertes por 100.000 ha-

bitantes.

En el caso de los tumores malignos, la tasa de mortalidad se ha reducido en ese periodo un 12,2%, pasando de 242,9 a 213,2 muertes por

100.000 habitantes y la minoración ha sido el triple en hombres que en mujeres.

Entre las causas externas, la mortalidad por suicidio supone 8,8 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo mayor en hombres que en mujeres.

El informe refleja, además, que la esperanza de vida va poco a poco recuperándose del bajón que sufrió debido al empuje del covid. Ahora se sitúa en 83,1 años, más cerca de los 83,5 años de 2019. Las personas, al nacer, esperan vivir 79,4 años con buena salud: 77,4 años los hombres y 81,4 las mujeres. Para las personas de 65 años, la esperanza de vida con buena salud es de 18,7 años: 17,4 años los hombres y 19,9 años las mujeres.

La estadística publicada el lunes también contiene informaciónrelevante sobre los estilos de vida de la población española. Indica, por ejemplo, que casi dos de cada 10 personas adultas son obesas y casi cuatro de cada 10 se declaran sedentarias en su tiempo libre. Ambos problemas aumentan hasta casi duplicarse entre las personas con niveles de estudios inferiores (un 21,5% de obesidad y un 45,5% de sedentarismo). Y los valores han permanecido estables desde 2006, con un ligero descenso en el sedentarismo. Los índices de obesidad indican que España se encuentra en el promedio de la UE, mientras que está levemente por encima en cuanto a sedentarismo.

### do esta organización criminal a través de cuatro registros en las provincias de Málaga, Granada y Madrid. Han sido intervenidas más

de 500.000 pastillas y 200.000 euros en efectivo, además de un arma de fuego y 10 kilos de sustancia estupefaciente.

Los supuestos fármacos contenían un derivado anfetamínico que podía afectar a la salud de sus consumidores. Los arrestados utilizaban redes sociales y páginas web para contactar con potenciales clientes y comercializar los comprimidos bajo la apariencia de un complemento alimenticio.

### Más de 7.000 jóvenes gallegos solicitaron el Bono Cultural

REDACCIÓN

VIGO

Un total de 7.112 jóvenes gallegos han solicitado hasta el mes de julio el Bono Cultural que ofrece el Gobierno y que, tal y como ha detallado la Delegación del Gobierno en Galicia, suponen el 29,9% de los potenciales beneficiarios. Así se recoge en el Balance 'Cumpliendo', que repasa los compromisos cumplidos por el Ejecutivo central desde el inicio de la presente legislatura.

La solicitud del Bono Cultural puede llevarse a cabo hasta el 16 de septiembre. Se trata de una ayuda de 400 euros para gastar en cultura, en cualquiera de las industrias y negocios culturales. A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos.

En cuanto a su funcionamiento, consta de una tarjeta de pago previo que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

## Casi el 20% de la población fuma a diario

El consumo de frutas y verduras es insuficiente en dos de cada diez personas (el 23,4% de la población), 10 puntos menor que la media de los países del UE. Las adicciones también están extendidas, aunque el consumo de tabaco ha disminuido un 25,2% en el periodo 2006-2020. Casi el 20% de la población fuma a diario, un 23% de hombres y 16% de mujeres.Y el consumo de cannabis, aunque también muestra una tendencia descendente, alcanza al 21,8% de los escolares de 14 a 18 años.

Además, el 1,3% de la población realiza un consumo de riesgo de alcohol y el 11,3% de los jóvenes entre 15 y 24 años confiesa realizar un consumo intensivo mensual. Para frenar estos índices, el Ministerio de Sanidad va a endurecer la ley antitabaco y pretende aprobar una normativa para evitar el consumo de alcohol en menores. La primera ampliará los espacios sin humo y endurecerá la regulación de los vapeadores y la segunda restringirá la venta y la publicidad de bebidas alcohólicas en ámbitos destinados a

niños y adolescentes.

El informe refleja también que el 83% de los escolares de 14 a 18 años juegan a videojuegos y el 5,1% tiene un posible trastorno de adicción, el triple en chicos (7,7%) que en chicas (2,5%), aunque los índices van a la baja respecto a 2019. En cuanto al juego problemático, se calcula que el 1,7% de la población tiene un posible trastorno, también mayor en hombres que en mujeres y entre quienes admiten conductas de riesgo como el consumo de alcohol o tabaco.

FARO DE VIGO 28 SOCIEDAD MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

# Los trastornos mentales en la juventud pueden predecir la violencia de género

Tratar ciertos problemas de salud mental puede reducir el riesgo de maltrato a la pareja en la edad adulta, indica un estudio

> RAFA LÓPEZ VIGO

¿Podrían predecir los trastornos mentales en la adolescencia y en los primeros años de la edad adulta la violencia contra la pareja? Esta cuestión ha sido objeto de un estudio por parte de científicos autralianos, que ha sido publicado recientemente por la revista "Journal of Psychiatric Research". La investigación sugiere que un buen manejo de ciertos problemas de salud mental a edades tempranas -a los 14 y los 21 añospuede reducir el riesgo de maltrato a la pareja en la edad adulta.

El estudio (titulado "Does mental illness in adolescence/young adulthood predict intimate partner violen-

les, y cuyo primer autor es Jake Najman, profesor emérito de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Queensland (Australia), utilizó datos de un estudio de cohorte de larga duración para probar la hipótesis de que la mala salud mental experimentada durante los períodos de adolescencia y adultez joven predice la violencia de pareja en la edad adulta. Así, sometieron a los cerca de 2.400 participantes a un cuestionario a los 14 años (adolescentes) y a los 21 años (adultos jóvenes). Cumplidos los 30 años, se les preguntó por cinco parámetros de violencia de pareja: abuso combinado severo, abuso físico, abuso emocional, acoso y control coercitivo.

"Tras el ajuste por posibles facto-



Jóvenes portan una pancarta contra la violencia de género en una manifestación en Vigo. // Marta G. Brea

La investigación fue financiada con fondos estatales de Australia

delincuencia y trastornos por consumo de sustancias a los 21 años predires de confusión, los parámetros de jeron todas las formas de violencia 30 años", y que esto "podría sugerir reja en la edad adulta en el futuro".

de pareja -destaca el estudio en su resumen-. Por ejemplo, en los datos totalmente ajustados, los trastornos por consumo de sustancias a los 21 años predicen el maltrato combinado severo, el maltrato físico y el control coercitivo a los 30 años".

En sus conclusiones, los investigadores señalan que "la delincuencia en la edad adulta joven (21 años) predice la violencia de pareja a los que las experiencias de violencia de pareja implican tanto ocurrencias como recurrencias de enfermedades mentales. Nuestros hallazgos aportan evidencia del impacto de la salud mental deteriorada como una posible causa de la violencia de pareja", destacan los científicos, que sostienen que "la gestión eficaz de algunos problemas de salud mental puede reducir el riesgo de violencia de pa-

### VALENTINA RAFFIO

BARCELONA

Los avances científicos suelen darse a conocer en revistas especializadas, desglosando todos los pormenores del proceso y explicando paso por paso cómo se ha conseguido, qué ha fallado y qué queda por mejorar de cara a siguientes intentos. Pero este no es el caso. El magnate sudafricano Elon Musk, la polémica figura detrás de empresas como X (antes Twitter) y SpaceX, ha anunciado en un podcast que su compañía de chips cerebrales, Neuralink, acaba de realizar su segunda intervención en un paciente. Según ha explicado el propio Musk, la operación ha ido bien, el paciente está en buen estado de salud y, por el momento, el dispositivo parece funcionar correctamente."No quiero 'gafarlo', pero parece que la intervención ha ido muy bien. Se está detectando mucha señal de los electrodos", ha explicado Musk durante el programa del científico Lex Fridman.

Todavía no hay nada publicado ni sobre esta prueba en concreto ni sobre cómo avanza este ensayo clínico experimental. Lo único que sabemos es lo que ha explicado Musk durante esta intervención pública. Según ha explicado él mismo, un contratiempo de última hora obligó a cambiar el plan inicial de la operación. Parece que el voluntario seleccionado originalmente para esta segunda operación tuvo que retirarse a última hora debido a un problema médico no especificado. La intervención, pues, tu-

## Musk afirma que Neuralink ha realizado el segundo implante cerebral en un paciente

El empresario explica que tuvieron que posponer la operación debido a "un problema médico" de un voluntario y se tuvo que buscar un sustituto

vo que aplazarse hasta que se encontró un segundo paciente dispuesto a recibir este microchip en su cerebro. Todavía no ha trascendido ningún dato sobre la identidad del susodicho pero, según Musk, parece estar bien tras la intervención. Aunque aún no se sabe ni para qué ha utilizado este microchip ni hasta qué punto este aparato lo ha ayudado.

En total, ya son dos las personas que han testado esta tecnología experimental desarrollada por Neuralink. La empresa afirma que espera llegar a un total de 10 voluntarios antes de que acabe este año, aunque por el momento tan solo ha recibido la aprobación de las dos primeras pruebas por parte de la agencia sanitaria de Estados Unidos (FDA). Los responsables del proyecto explican que su obnología que permita ayudar a

las personas con tetraplejia a recuperar al menos parte de su movilidad y autonomía. Según apunta el rotativo "The Wall Street Journal", en estos momentos habría al menos 1.000 personas que se habrían



jetivo es desarrollar una tec- El magnate Elon Musk. // Tolga Akmen

inscrito para participar en este estudio clínico.

El primer voluntario que recibió el microchip cerebral diseñado por la empresa de Musk fue Noland Arbaugh, un joven que quedó totalmente paralizado de cuello para abajo tras sufrir un accidente en 2016. El hombre se sometió a la intervención en enero. Meses más tarde, apareció en un vídeo publicado por Neuralink afirmado que gracias a este implante que conectaba su cerebro a un ordenador había logrado "volver a jugar a videojuegos, utilizar internet y mover el cursor de un ordenador" pero que, aun así, tan solo un mes después de la operación "algunos cables del dispositivo se salieron del cerebro"y tuvieron que retirarle el aparato.

Neuralink, por su parte, afirmó que era consciente de esta posibilidad y que, de hecho, era algo que ya habían contemplado en los estudios en animales. En este sentido, la empresa explicó que en futuras pruebas intentarían insertar estos fila-

mentos de forma más profunda (a unos ocho milímetros de profundidad de la corteza motora del paciente) y a mejorar los algoritmos encargados de captar las señales cerebrales.

### Dos mujeres españolas mueren en un accidente de tráfico en Tanzania

R.V. VIGO

Dos mujeres vascas fallecieron en un accidente de tráfico ocurrido en Tanzania según informó la radiotelevisión vasca EITB, que cita a un testigo del suceso. Según la cadena pública vasca, las dos víctimas pertenecen a la misma familia y con ellas viajaban otros familiares que han resultado heridos.

De acuerdo con el testigo, el accidente se produjo el domingo en el cráter Ngorongoro, un parque natural en el norte del país, cuando el vehículo en el que viajaban las fallecidas y sus familiares se despeñó en una zona montañosa muy complicada. Las dos turistas vascas fallecidas son madre e hija, mientras que los dos supervivientes son el padre, con heridas graves en las piernas, y el hijo adolescente, con lesiones en las costillas más leves, informaron fuentes próximas a la familia.

El vehículo en el que viajaban los cuatro turistas vascos que sufrieron el accidente de tráfico el pasado domingo en Tanzania volcó y cayó desde 600 metros de altura en la pista de acceso al cráter de Ngorongoro.

# Un tribunal federal de EE UU sentencia que Google es un monopolio ilegal

El gigante tecnológico apelará la decisión, en la que se le acusa de adoptar tácticas ilegales para reforzar el dominio de su motor de búsqueda y asfixiar a la competencia

BARCELONA

Google actúa de manera ilegal para mantener el dominio absoluto de su buscador web. Así lo ha dictaminado un tribunal federal de Estados Unidos en la primera sentencia antimonopolio de la era moderna de internet, una decisión histórica que podría tener consecuencias nefastas para el gigante tecnológico.

"Google es un monopolio y ha actuado como tal para mantener su monopolio", reza el veredicto al que ha llegado el juez Amit Mehta, del Tribunal de Distrito de Columbia.

El fallo da la razón al Departamento de Justicia, que denunció a Google en 2020, acusándola de adoptar tácticas ilegales para reforzar la hegemonía de su motor de búsqueda—que controla aproximadamente el 90 por ciento del mercado— y asfixiar así a la competencia.

### Abuso de poder

Durante la última década, la compañía, propiedad del gigante Alphabet, ha destinado miles de millones de dólares a forjar contratos restrictivos con Apple, Samsung y otros fabricantes de teléfonos móviles para que Google fuese el buscador predeterminado en esos dispositivos, perjudicando así rivales como Bing, Yahoo! o DuckDuckGo. El juicio ha revelado que, en 2022, la compañía pagó 20.000 millones a la firma de la manzana mordida para instalar el buscador en todos los iPhone.

Eso ha permitido que el de Google sea el buscador más popular del mundo, convirtiendo el nombre de la empresa en un sinónimo de buscar (googlear). Se calcula que su motor de búsqueda procesa hasta 8.500 millones de consultas al día, casi el doble del volumen mundial diario de hace 12 años, según un estudio de la firma de inversiones BOND.



Un teléfono móvil con el logotipo de Google. // Europa Press

Se espera que la

otros colosos de

decisión incida en

las demandas contra

Silicon Valley, como

Apple, Amazon o Meta

El juez Mehta también ha dictaminado que ese dominio monopolístico permitía a Google cobrar precios artificialmente elevados a los anunciantes y no invertir más dinero en mejorar los resultados de su buscador, perjudicando así a los consumidores. Añade que no hay "ninguna

prueba" de que la libre competencia haya limitado la capacidad de Google de inflar esos precios.
"Muchos anunciantes ni siquiera se dan cuenta de que Google es responsable de los cambios de

precio", señala. Por otro lado, el magistrado ha concluido que la empresa no abusa ilegalmente de su poder en el mercado de la publicidad digital.

El veredicto contra Google puede sentar un precedente histórico, pues se trata del primero de este tipo en la era moderna de internet. El auto judicial da la razón a los reguladores, que sostienen que las llamadas Big Tech acumulan demasiado poder y no sirven al interés público. Así, se espera que la actual sentencia incida en otras demandas guberna-

mentales antim o n o p o l i o
contra colosos
de Silicon Valley como
Apple, Amazon
o Meta, propietaria de Facebook, Instagram y
WhatsApp.

"Esta victoria contra Google es un triun-

fo histórico para el pueblo estadounidense. Ninguna empresa, por grande o influyente que sea, está por encima de la ley", celebró en un comunicado el fiscal general del país, Merrick Garland. "El Departamento de Justicia seguirá aplicando enérgicamente nuestras leyes antimonopolio".

La última sentencia antimonopolio contra un gigante tecnológico fue en 1999 contra Microsoft, una batalla legal que obligó a la compañía a abrir parte de su código, si bien logró esquivar el desmembramiento exigido por el Departamento de Justicia.

### ¿Romper Google?

La sentencia, de 277 páginas, no incluye qué correctivos se impondrán esta vez a Google. Esa decisión recae en el mismo juez, que en los próximos meses podría obligarla a cambiar su funcionamiento –por ejemplo, prohibiéndole pagar para tener un lugar privilegiado en los dispositivos de Apple– o incluso vender parte de su negocio.

Eso supone un golpe mayúsculo a la compañía de Menlo Park, California, pues su motor de búsqueda es la principal fuente de sus ingresos. De los más de 305.000 millones de dólares ge-

### El buscador de ChatGPT, otro desafío

El pasado 25 de julio, OpenAI, la empresa responsable del asistente conversacional de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, anunció el lanzamiento de su propio motor de búsqueda web, un "prototipo temporal" al que ha apodado SearchGPT. Todavía no hay una fecha de lanzamiento y al principio solo será accesible para 10.000 usuarios seleccionados, pero se cree que será un serio competidor de Google.

De forma similar al chatbot de la compañía, SearchGPT se sirve de IA para dar respuesta a las consultas de los usuarios, ofreciéndoles información, imágenes y enlaces, como hace Google, pero también la posibilidad de repreguntar y mantener una conversación con su buscador.

Además, SearchGPT "recopila" la ubicación de los usuarios y la "comparte" con proveedores de búsquedas de terceros para que los resultados sean más precisos. Por ejemplo, mostrando la previsión meteorológica o una lista de restaurantes cercanos.

nerados el año pasado, casi 240.000 salieron de su maquinaria publicitaria. Sin embargo, un hipotético bloqueo de ese acuerdo comercial podría favorecer a Google y perjudicar a Apple. "Si el remedio pasa por obligarla a ofrecer varias opciones al iniciar el teléfono o el navegador entonces Google tiene las de salir ganando. No pagaría a Apple esa suma extraordinaria y al elegir es muy probable que los usuarios opten por el buscador más conocido", ha apuntado el analista tecnológico Antonio Ortiz. Ese sistema se está probando en la Unión Europea (UE) y Google mantiene su dominio intacto.

El gigante tecnológico ya ha anunciado que tiene la intención de apelar el fallo. "Esta decisión reconoce que Google ofrece el mejor motor de búsqueda, pero llega a la conclusión de que no se nos debe permitir ponerlo fácilmente a disposición del público", ha valorado Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google.

LUIS RENDUELES MADRID

El correo electrónico está llegando a los correos de miles de ciudadanos, policías y periodistas incluidos. Lleva los sellos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), el Ministerio del Interior y el Gobierno de España. Lo firma DGT. Es y se titula "tráfico no pagado".

El texto avisa de que tenemos una multa de tráfico sin pagar. "Se ha identificado en nuestro sistema una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o a su vehículo". Y

# La nueva estafa que suplanta a la DGT

Los delincuentes envían a miles de ciudadanos un correo electrónico con el sello de Tráfico y de Interior reclamando pagos por supuestas infracciones

advierte que si no pagamos pronto la multa será mayor: "Tenga en cuenta que no pagar esta multa después del (y una fecha próxima) resultará en un incremento a 224,00 euros". Debajo aparece un supuesto número de expediente para dar credibilidad a la estafa.

El texto de la falsa DGT termina

con una recomendación: "le instamos a regularizar esta situación lo antes posible". Y se ofrece hacerlo clicando en "Regularizar esta situación".

Este enlace supuestamente lleva a consultar la información relativa a la multa, pero al hacer clic en él, se redirige al usuario a una página externa sin relación con la DGT.Si caemos y clicamos, los delincuentes ya pueden acceder a nuestros datos personales.

En el caso de la última remesa de envíos con falsas multas, fechada el 3 de agosto, la dirección IP desde la que se han enviado está localizada en Vietnam.

El texto enviado a miles de direcciones de correo electrónico concluye que "para evitar errores y en caso de necesitar información adicional, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible". Además, se anuncia que "esta infracción resultará en la pérdida de 3 puntos del permiso de conducir".

La DGT no envía correos electrónicos ni mensajes de texto para comunicar multas ni sanciones. Como norma general, las envía por correo postal a la dirección registrada del conductor. Si no puede localizar al infractor, se notifica al Tablón Edictal Único (TEU), donde se publican oficialmente.



Una imagen de protestas en Bangladés. // KM Asad

# La USC repatría a sus cuatro profesores en Bangladés tras los disturbios en el país

Hasta el momento se han producido unas 400 muertes en las movilizaciones y la primera ministra se ha exiliado en India

JORGE MARIL SANTIAGO

Las protestas desencadenadas en Bangladés hace unas semanas han escalado en intensidad y violencia. Lo que empezó como unas movilizaciones estudiantiles pacíficas, debido a los problemas de discriminación y sistemas de castas que hay en el país, desencadenó en una crisis política y social. Se están produciendo disturbios, que hasta el momento dejaron 400 muertes y el exilio de Sheikh Hasina, primera ministra del país sudasiático durante los últimos

15 años. En medio de esta situación, diversas instituciones y programas internacionales con presencia en el territorio, como la Cátedra Inditex de Lingua e Literatura Española, se han visto obligados a adaptar sus operaciones para garantizar la seguridad de su personal y estudiantes.

Esta cátedra, resultado de una colaboración entre la USC, la Universidad de A Coruña y la multinacional Inditex, decidió modificar temporalmente su funcionamiento en respuesta a la crisis actual. La institución académica compostelana ha decidido repatriar a sus cuatro profesores. Regresan hoy desde Estambul.

Amparo Porta, Eugenia González, Noa Álvarez y Sergio Rodríguez, profesores del curso, vuelven antes de que finalice el curso tras los disturbios. "Dos de los profesores vienen para Galicia y los otros dos ya se quedan en Madrid, debido a que son de allí. Entonces, en teoría, los aviones salen hoy y vienen vía Estambul. Así que supongo que teniendo en cuenta la diferencia de horario, llegarán a España a la tarde noche", subraya Gumersindo Feijoo, vicerrector de Transformación Digital e Innovación de la Universidade de Santiago.

"El funcionamiento de esta cátedra si lo quieres ver así, es como el Instituto Cervantes en Bangladés, en Daca, en la capital, porque en Bangladesh no hay sede del Instituto Cervantes. El más cercano, está en Bombay", explicó Feijoo, subrayando la importancia de este programa en la difusión de la lengua y cultura española en el país asiático. Este programa se ha destacado por su labor desde el año 2010, ofreciendo no solo cursos de lengua y literatura española, sino también promoviendo diversas actividades culturales.

### Dos de los profesores vienen a Galicia y los otros dos se quedan en Madrid

Cuando se produjo una escalada en las protestas, decidieron que las clases se impartiesen de manera online para proteger a los aproximadamente 500 alumnos matriculados. "La coordinadora, Amparo Porta, que lleva 14 años allá, consideró mejor pasar las clases a la modalidad online hasta que la situación se normalice", señala Feijoo. Esta medida se tomó para evitar problemas de acceso y garantizar la seguridad del alumnado. "Los últimos tres, cuatro días dieron las clases online porque, aunque en el campus se podian seguir las clases presenciales, al alumnado le podía ser más complejo llegar", añade.

A pesar de la situación, la cátedra mantiene su compromiso con la continuidad académica. "Nuestra intención en todo momento es mantener el curso académico sin problema. Porque, claro, esas personas están matriculadas para seguir Lengua y Literatura Española. Y nosotros vamos a dar esa opción", afirmó Feijoo. "Si la situación no se normaliza del todo, haríamos como en el COVID, seguir unos meses online porque nuestra intención es mantener el curso académico sin problema", señala.



Diego Murillo.

# La Fundación A.M.A. destina 40.000 euros a su proyecto de comedores sociales

REDACCIÓN VIGO

La Fundación A.M.A. en una reunión de su Comité Ejecutivo, presidida por el doctor Diego Murillo Carrasco, ha designado las 8 entidades beneficiarias de la convocatoria del Proyecto Comedores Sociales 2024, informa la entidad en una nota.

Esta actividad, dotada con 40.000 euros, se enmarca en el Plan de Actuación 2024 aprobado por el Patronato de la Fundación AMA celebrado en el mes de diciembre de 2023 y está dirigida a financiar entidades que desarrollen actividades en comedores sociales, reparto de alimentos, becas de alimentación y comidas solidarias entre personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo de exclusión social.

Las entidades beneficiarias son el comedor EDUCO de A Coruña, el Centro Social Hogar Zoé de Ororbia (Navarra), el Centro de Acogida Aterpe de Donostia, la Asociación Leonesa de Caridad de León, el Comedor Cottolengo del Padre Alegre de Algete (Madrid), la Cocina Económica de Cantabria, el Comedor Social de Vallecas y el comedor de la Asociación Benéfica Patronato Santo Domingo de Málaga.

### Reúnen nun libro as 14 mellores conferencias de Xesús Alonso Montero

REDACCIÓN VIGO

Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928) leva pronunciadas dende 1951 máis de 5.000 conferencias. De entre todas elas, o libro "Palabras para o noso tempo" (Editorial Alvarellos) selecciona as 14 máis destacadas dos últimos anos.

Este volume foi creado a partir de moitas horas de gravación e transcrición, tarefa que estivo a cargo de Carmen Blanco Ramos, e do coidado da edición de Olivia Rodríguez González. Desta forma xorde un libro no que non só aparecen as 14 intervencións máis destacadas de Alonso Montero, senón que tamén están presentes nomes inesquecibles da historia e letras de Galicia como é o caso de Rosalía de Castro, Isaac Díaz Pardo, Emilia Pardo Bazán, Francisco Fernández del Riego, Borobó, Ramón Piñeiro ou Xosé Neira Vilas. Ademais de feitos como o exilio, o antifranquismo, a defensa das clases populares e a historia do comunismo europeo.

Segundo afirma a profesora Olivia Rodríguez no seu limiar, "o principal obxectivo da súa oratoria é a transmisión de coñecemento para combater o silencio e o esquecemento, impostos no pasado e banalizados no presente".

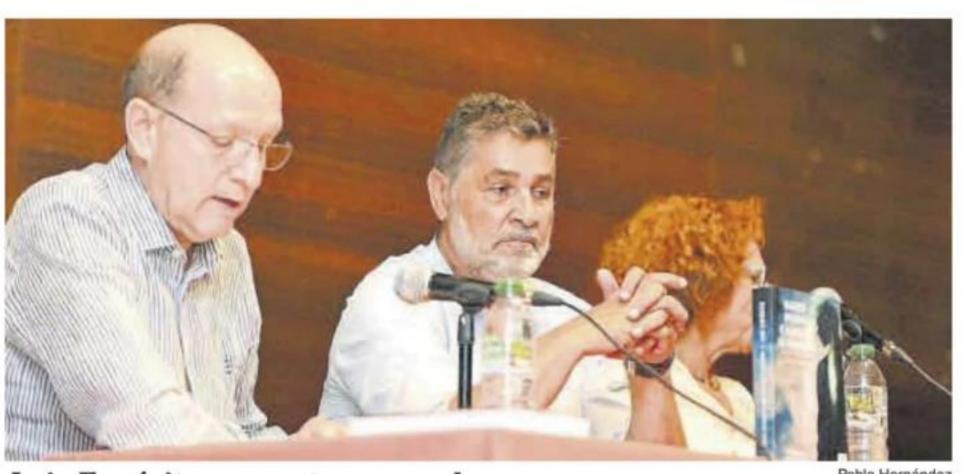

Luis Expósito presenta su novela "Nadie puede cambiar el pasado"

 El Centro Social do Mar de Bueu acogió ayer, organizada por la Librería Miranda, la presentación del libro de Luis Expósito "Nadie puede cambiar el pa-

sado", la primera novela del escritor madrileño, prologada por Pedro Piqueras. Está ambientada en un dramático acontecimiento que sucedió durante la Guerra Civil en el pueblo de su abuelo paterno, Fregenal de la Sierra, Badajoz, y que se conoce como "La columna de los ocho mil", cuando miles de personas huyeron hacia el lado republicano. En la imagen, Luis Expósito (centro) y Manuel Villanueva (iz.), en la presentación.



### LARA GRAÑA

VIGO

Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) vende íntegramente cada año las capturas de los cuatro atuneros con los que opera en el Índico; no se deja nada en el refrigerador porque la demanda siempre es superior a la oferta. Así que lo que entra en las bodegas de sus barcos - Itsas Txori, Txori Argi, Txori Zuri y Txori Gorri- no tiene problema de salida comercial. En el año 2007, tras una larga relación como proveedora de la comercializadora viguesa Comercial Pernas (Coper), y con la participación de la también vasca Pesquería Vasco Montañesa (Pevasa), se embarcó en el proyecto de Atunlo. Bajo la batuta industrial de los Pernas, el objetivo era participar del proceso de dar valor a esas capturas, no vendiéndolas solo como materia prima (commodity), sino con valor añadido para obtener una mayor rentabilidad. Los atuneros pescaban, Atunlo elaboraba -para la conserva o para consumo humano directo, con sus propias fábricas- y el saber hacer de Coper localizaba los clientes. Aquello funcionó y Atunlo se convirtió en la mayor comercializadora de túnidos de España, con ventas en

2022 por más de 220 millones de euros. Pevasa abandonaría la compañía antes de que ésta protagonizase un estruendoso colapso; Inpesca no salvó estos muebles y acaba de encajar unas pérdidas de 27,5 millones de euros.

La armadora de Bermeo ha deidido deteriorar to-

cidido deteriorar todas sus posiciones en Atunlo, tanto la derivada de su participación (40% del capital social), como por su condición de avalista y de vendedor de pescado. Las pérdidas podrían haber sido mayores, toda vez que Inpesca vendió una pequeña parte de sus acciones

justo antes de las primeras señales de insolvencia. Lo hizo a la panameña Marpesca, también en fase concursal, que pagó 5 millones de euros por el 20% del capital hace poco más de un año (el 10% a Coper y otro 10% a Inpesca). En todo caso, los números rojos de la armadora vasca fueron muy abultados, extremo que achaca exclusivamente al malogrado proyecto con sede en Vigo. Se ha deteriorado la totalidad de la inversión en el patrimonio de Atunlo", expone su memo-

### CLAVES

### Impacto

★ El deterioro "total" de Atunlo es lo que ha motivado las "abultadas" pérdidas de Inpesca, según consta en su memoria. Facturó 70 millones en 2023, frente a los 90,4 de 2022.



### Stand de Atunio en Conxemar. El golpe a Marpesca

★ El paquete de acciones que compró antes de la crisis de Atunlo se valoró en 5,1 millones de euros. Esta sociedad, que tiene el 20% del capital, también está en concurso de acreedores.

### Conxemar

★ El stand de 100 metros cuadrados que ocupaba Atunlo en la feria viguesa ya no figura a su nombre. ria anual, ratificada por su junta general de accionistas el pasado junio.

### Todo a rojo

La reducción a cero de la participación (equity) equivale a una depreciación contable de casi 5 millones de euros, de modo que el valor

contable en la matriz

en 2022 era de casi 5,2
millones de euros— ha
pasado a cero. También
ha deteriorado al completo una partida de pasivo corriente (a corto
plazo) por otros 6,78 millones de euros, que se
corresponde con saldos
pendientes de pago a la
banca y que estaban
avalados por Inpesca.

Por último, da por perdidos todos los saldos comerciales con Atunlo: no cobrará, o así lo estima en sus cuentas, los más de 21 millones de euros en facturas que se les adeudan. Otros 2,2 millones de "saldos a cobrar con otros accionistas" del grupo los considera también irrecuperables. El golpe económico es sideral, si bien desde la compañía –Albacora es su principal accionista, a través de la mercantil Euskaltuna—aseguran que no habrá más perjuicios a futuro, sea cual sea el desen-

lace judicial respecto al concurso de acreedores en el que está inmersa la multinacional. "La dirección –abunda– considera que estas pérdidas reflejan el impacto máximo del preconcurso [a fecha de formulación Atunlo todavía no había pedido el concurso voluntario] y no estima ningún impacto adicional". Inpesca facturó 70 millones de euros el pasado ejercicio, frente a los 90,44 millones de 2022.

Del otro lado, sus dos compañeras de viaje en el accionariado de Atunlo sí han tenido que recurrir a la Ley Concursal para afrontar su insolvencia: Coper ya formuló un plan de reestructuración y Marpesca trabaja en el suyo. No es previsible que la administración concursal de Atunlo presente su primer informe al Mercantil y acreedores hasta finales de septiembre, teniendo en cuenta prórrogas y el inhábil mes de agosto. Por lo pronto, la compañía ya no consta como titular del expositor que históricamente ha ocupado en la feria de Conxemar, que se celebrará en los primeros días de octubre. En su lugar se ubicará el stand de Bormarket, que a su vez desplazará el de Froxá y que permitirá disponer de un espacio de 100 metros cuadrados para dar cabida a cuatro empresas.

### I. JUÁREZ / C. LÓPEZ MADRID

El Ibex 35 iniciaba la sesión de este martes con indefinición tras la fuerte corrección del mercado del lunes. Pero el selectivo volvió a las caídas y cotizó con recortes a lo largo de la jornada pese al repunte del mercado en la Bolsa de Japón, que avanzó un 10%. El índice cerró la jornada por quinta vez consecutiva en rojo con una caída del 0,30% en los 10.390 puntos en una jornada en la que las Bolsas europeas han terminado con indefinición a pesar de la apertura al alza de Wall Street.

### Las Bolsas europeas, en frío pese al sprint en Asia y la apertura al alza de Wall Street

El Ibex suma su quinta jornada en rojo y retrocede un 0,30%

El Eurostoxx ha cerrado prácticamente plano en un 0,08% y el Dax en el 0,09%. Sin embargo, el Cac 40 ha cerrado con una caída del 1,41%. El Dow Jones sube un 0,15%, mientras que Nasdaq y S&P500 repuntan alrededor del 0,5%. El Eurostoxx ha subido un 0,41% mientras el Dax también se anora una subida del 0,45%. Tras el fuerte correctivo que sufrieron este lunes las Bolsas, la sesión de este martes ha supuesto un alivio. La Bolsa de Japón ha repuntado un 10% y la Reserva Federal ha lanzado un mensaje de tranquilidad respecto a la posible recesión en Estados Unidos. En medio de los desplomes bursátiles la presidenta de la Reserva Feferal de San Francisco, Mary Daly, ha reconocido que es "importante" prevenir un deterioro del mercado laboral y se ha mostrado abierta a bajar los tipos de interés tanto como sea necesario.

Manuel Pinto, analista de mercados, asegura que las correcciones de este lunes fueron "exageradas" y han dejado los niveles de compra muy atractivos, según una nota enviada este martes a los medios de comunicación."A pesar de que la situación económica parece haber empeorado en las últimas semanas, por el momento no se puede afirmar que estemos en un escenario bajista", explica Pinto. A pesar de ello, Paolo Zanghieri, economista senior en Generali AM, reconoce que a corto plazo los mercados siguen en riesgo y es posible que aún sea necesario más tiempo para revertir la tendencia bajista de este lunes, según expone en un comentario remitido a los medios.

# La Bolsa



El comentario

Páginas elaboradas por RENTA 4 BANCO, S.A., el 06-08-2024 a las 18:01h.

### El lbex sufre su quinta caída consecutiva y pierde los 10.400 puntos

En los mercados internacionales, hemos visto una ligera tregua tras la tormenta de ventas del lunes. Los inversores han pausado la venta masiva de acciones, influenciados por datos positivos del ISM de servicios en Estados Unidos y mensajes recientes de la Reserva Federal. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, enfatizaba la importancia de prevenir un deterioro del mercado laboral, mostrando disposición a bajar los tipos de interés si fuera necesario. El mercado norteamericano mostraba signos de recuperación y Wall Street experimentaba ganancias moderadas tras su apertura. En Europa, la situación ha sido más complicada. Las ventas minoristas en la eurozona cayeron un 0,3% en junio, más de lo esperado, lo que generó dudas sobre la salud económica y afectó a las bolsas europeas durante gran parte del día. En Japón, el índice Nikkei, que el lunes sufrió un desplome histórico del 12,4%, rebotaba el martes un 10,2%, recuperando gran parte de las pérdidas anteriores. Este rebote se vio favorecido por la caída del yen, que había subido en sesiones anteriores debido a los mensajes del Banco de Japón y la debilidad del dólar. En España, el Ibex 35 cerraba en 10.390 puntos, con una caída del 0,32%, acumulando su quinto descenso consecutivo.

Contenidos Renta 4

|                 | Precio  | Mín.   | Máx.   | Var.  | Var.% | Var.% Año |
|-----------------|---------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| * ACCIONA       | 113,800 | 113,30 | 116,90 | -0,80 | -0,70 | -14,63    |
| ACCIONA RENO    | 19,500  | 19,35  | 20,08  | 0,12  | 0,62  | -30,56    |
| ▲ ACERINOX      | 9,025   | 8,99   | 9,18   | 0,07  | 0,73  | -15,30    |
| ACS CONST.      | 37,840  | 37,44  | 38,38  | -0,10 | -0,26 | -5,78     |
| ▼ AENA          | 166,300 | 165,60 | 168,40 | -0,20 | -0.12 | 1,34      |
| ▼ AMADEUS IT    | 55,640  | 55,10  | 56,00  | -0,08 | -0,14 | -14,24    |
| ARCEL.MITTAL    | 19,555  | 19,41  | 19,70  | 0,49  | 2,60  | -23,8     |
| ▲ B. SABADELL   | 1,720   | 1,69   | 1,76   | 0,01  | 0,44  | 54,58     |
| ▼ BANKINTER     | 7,110   | 7,00   | 7,20   | -0,00 | -0,06 | 22,67     |
| ▼ BBVA          | 8,620   | 8,52   | 8,83   | -0,07 | -0,85 | 4,79      |
| ▼ CAIXABANK     | 4,768   | 4,72   | 4,88   | -0,01 | -0,17 | 27,97     |
| CELLNEX TELECOM | 33,280  | 32,60  | 33,67  | -0,43 | -1,28 | -6,63     |
| ▲ ENAGAS        | 13,410  | 13,21  | 13,51  | 0,11  | 0,83  | -12,15    |
| ▲ ENDESA        | 17,655  | 17,39  | 17,70  | 0,12  | 0,71  | -4,36     |
| ▼ FERROVIAL     | 35,200  | 34,86  | 35,40  | -0,16 | -0,45 | 6,60      |
| ▲ FLUIDRA       | 21,280  | 21,10  | 21,62  | 0.08  | 0.38  | 12,89     |
| ▲ GRIFOLS       | 8,696   | 8,63   | 8,87   | 0.22  | 2,57  | -43,7     |
| ▲ IBERDROLA     | 11,950  | 11,71  | 11,97  | 0,01  | 0,04  | 0,72      |
| ▼ INDITEX       | 42,940  | 42,67  | 43,61  | -0,37 | -0,85 | 8,90      |
| ▲ INDRA A       | 16,970  | 16,78  | 17,25  | 0,02  | 0,12  | 21,2      |
| ▲ INM.COLONIAL  | 5,260   | 5,13   | 5,29   | 0,07  | 1,35  | -19,69    |
| ▲ INT.AIRL.GRP  | 1,916   | 1,90   | 1,95   | 0,00  | 0,16  | 7,58      |
| ▼ LABORAT.ROVI  | 76,650  | 75,60  | 77,35  | -0,25 | -0,33 | 27,33     |
| ▲ LOGISTA       | 26,280  | 26,04  | 26,50  | 0,08  | 0,31  | 7,35      |
| ▲ MAPFRE        | 2,104   | 2,08   | 2,13   | 0,02  | 1,06  | 8,29      |
| ▼ MERLIN PROP.  | 9,980   | 9,90   | 10,10  | -0,06 | -0,60 | 1,29      |
| ▲ NATURGY       | 22,120  | 21,72  | 22,20  | 0,20  | 0.91  | -18,0     |
| A PUIG BRANDS   | 23,810  | 23,53  | 23,90  | 0,34  | 1,45  | 0,00      |
| RED ELE. COR    | 16,080  | 15,82  | 16,15  | -0,01 | -0,06 | 7,85      |
| ▲ REPSOL        | 12,390  | 12,26  | 12,52  | 0,04  | 0.28  | -7,81     |
| ▲ SACYR         | 3,016   | 2,99   | 3.06   | 0,02  | 0.73  | -3,57     |
| ▼ SANTANDER     | 3,964   | 3,92   | 4,06   | -0,02 | -0,53 | 4,88      |
| ▲ SOLARIA       | 10,850  | 10,69  | 11,00  | 0,15  | 1,40  | -41,70    |
| ▼ TELEFONICA    | 3,996   | 3,96   | 4,04   | -0,04 | -1,04 | 13,0      |
| ▼ UNICAJA       | 1,131   | 1,12   | 1,16   | -0,00 | -0.26 | 27,0      |

|                | Precio | Mín.  | Máx.  | Var.  | Var.% | Var.% Año |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ▼ A. DOMINGUEZ | 4,950  | 4,76  | 4,95  | -0,01 | -0,20 | -1,00     |
| ▲ G.E.SAN JOSE | 4,270  | 4,13  | 4,29  | 0,09  | 2,15  | 23,41     |
| ▼ INDITEX      | 42,940 | 42,67 | 43,61 | -0,37 | -0,85 | 8,90      |
| ▲ PESCANOVA    | 0,370  | 0,35  | 0,38  | 0,02  | 6,02  | 80,49     |

| ▼ Euribor 1 año |         |
|-----------------|---------|
| Petróleo        |         |
| ▲ Brent 21 días | 76,82   |
| Metales         |         |
| ▼ Oro           | 2.387,9 |

| Divisas        |         |       |  |
|----------------|---------|-------|--|
|                | Precio  | Var.% |  |
| ♥\$ EEUU       | 1,093   | -0,25 |  |
| ▼ Yen          | 158,590 | -0,44 |  |
| ▼ Libra        | 0,861   | -0,40 |  |
| ▲ Franco Suizo | 0,932   | 0,11  |  |
| ▲ Corona Sueca | 11,505  | 0,56  |  |
| ▲ \$ Canadá    | 1,507   | 0,49  |  |
| ▲ \$ Australia | 1,676   | 0,59  |  |
|                |         |       |  |



Profesionales de Madera Fiber, antigua filial de Faurecia en O Porriño, el pasado 2023. // Marta G. Brea

# Los empleados de Madera Fiber apuran su retorno a Faurecia tras la condena por cesión ilegal

Los 32 que ya han logrado sentencia favorable piden su ejecución provisional para ser subrogados ya o un pago de 60 días por año trabajado sin tope > Los otros 71 afectados cursan sus demandas

JORGE GARNELO

VIGO

Pese a que la condena a Faurecia por cesión ilegal de trabajadores todavía no es firme -así consta en el escrito sellado el pasado mes de marzo por el Juzgado de lo Social número 7 de Vigo-, la multinacional francesa podría subrogarse más pronto que tarde al primer tercio de los 103 empleados que en enero de 2022 comenzaron a trabajar para Madera Fiber, empresa que solo año y medio después cayó en un concurso de acreedores voluntario que acaba de ser calificado como "culpable" por la administración concursal. Si bien la parte laboral ha cambiado ahora a manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a la espera de resolverse los recursos presentados por el grupo galo y la propia defensa de los empleados -esta última representada desde el bufete Vento Abogados & Asesores-, la estrategia de los profesionales afectados pasa en estos momentos por reclamar"que se ejecute de forma inmediata la obligación de convertir a los demandantes en trabajadores fijos de Faurecia", mediante la solicitud de ejecución provisional de la sentencia emitida hace cinco meses por la Justicia.

Es una acción que, de prosperar, mejorará significativamente la situación de los 32 trabajadores que ya se han anotado una victoria judicial tras demandar a su antigua compañía. Fuentes inmersas en el proceso confirman que los otros dos tercios de la plantilla –uno con CC OO y UGT, y el otro junto a la CIG– también han cursado procedimientos para lograr que

se declare su cesión ilegal, extendiéndose así a la totalidad de los trabajadores y acelerando su regreso.

"La concursada inició su actividad abocada a la insolvencia", resumió el bufete Lener respecto a la situación de Madera Fiber en su pieza de calificación, avanzada en detalle por FARO la semana pasada y que exhibe cómo el grupo galo vendió su fábrica de O Porriño por un euro a es-

# Concurso culpable

Bajo la batuta del bufete Lener, la administración concursal de Madera Fiber ha calificado su concurso como "culpable". Una pieza de calificación que apunta a Faurecia, a tres directivos del fondo buitre que controló la filial del grupo galo en O Porriño y a siete empresas "cómplices". A ojos de los sindicatos era algo "obvio" pero que "de nada o poco va a afectar a las personas trabajadoras que fueron víctimas de este juego". Servirá, eso sí, "para que paguen los culpables del cierre de la empresa". Desde la Xunta, por su parte, se mantienen a la espera de la resolución judicial al ser "un procedimiento muy complejo". "En todo caso, haremos el seguimiento de la situación, como siempre lo hemos hecho, mostrando nuestro apoyo a la parte social".

ta sociedad se nueva creación en manos de un fondo buitre llamado Callista. Todo ello al mismo tiempo que se garantizaba un contrato de suministro de piezas por debajo de coste que asfixió a la planta. La defensa de los primeros empleados en demandar está convencida de que hay argumentos de sobra para que el proceso se desarrolle a su favor, especialmente tras haber conseguido este contundente pronunciamiento por parte de la administración concursal que se ha enviado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra.

Para los 32 profesionales que representa, Vento pide además que no puedan verse afectados por el ERE colectivo concursal que se está tramitando para Madera Fiber "ya que los mismos no son trabajadores de la citada empresa". Y en caso de procederse a articular la extinción del contrato de trabajo, ya sea por Madera Fiber o por Faurecia, solicita para todos ellos "una indemnización de 60 días por año trabajado sin tope" que en su conjunto asciende a una cifra millonaria; condiciones mucho mejores que las de los últimos ERE realizados por Faurecia que, en el caso de su planta de Abrera, firmó 45 días por año trabajado con un tope de 36 meses. Matías Movilla, letrado de estos empleados, justifica dicha alza "por los perjuicios ocasionados", que se añade a la demanda de un convenio especial para el personal afectado de 55 años o más. Conforme recuerda la defensa y así ha recurrido ante el TSXG, "la falta de actividad industrial que presenta Madera Fiber, y por consecuencia su cierre, deriva de la actuación fraudulenta de Faurecia".

FARO DE VIGO ECONOMÍA = 33 MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024



J.GARNELO / A. GALISTEO / S. LEDO VIGO / MADRID

La multa aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra la plataforma de reserva online de alojamientos turísticos Booking ha generado una catarata de reacciones y movimientos dentro del sector al compás de esta medida disciplinaria histórica. La sanción de 413 millones de euros aterriza sobre la firma tras abusar de su posición de dominio en el mercado nacional, después de una larga investigación sobre las condiciones comerciales que marcaba a los hoteles españoles para vender sus habitaciones, y es la mayor impuesta a una empresa por el organismo regulador -superior a los 128 millones a Apple por restringir la competencia en su web- así como por resolución -es más del doble que los 203 millones propuestos para seis constructoras por alterar licitaciones-. Pese a que la compañía ya ha avanzado que la recurrirá ante la Audiencia Nacional al no estar de acuerdo, una de las dos promotoras de la denuncia que derivó en esta actuación, la Asociación Española de Directores de Hotel, ya ha llegado a un acuerdo con el bufete Eskariam para iniciar una demanda colectiva por los perjuicios ocasionados. Se trata de una acción mediante la cual más de 10.000 hoteles podrían reclamar indemnizaciones -cuyo importe dependerá de las condiciones pactadas, la facturación de cada establecimiento o el número de años reclamables- y que ya se observa con atención desde Galicia.

Por el momento prevalece la calma y la cautela, a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos y en base al papel que jueguen las dos fuertes patronales: la Confederación Empresarial de Hostelería de España y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. "Tomaremos las decisiones siguiendo su línea", señala en declaraciones a FARO el presidente de Hostelería y Turismo de Galicia, Cheché Real, aunque esto será solo en el plano estatal.

A nivel autonómico se hará todo aquello que haga falta "consensuadamente" con las asociaciones provinciales, y será "después del verano". "Estamos hablando de un buque con muchos caballos de potencia. Vamos a ir viendo, sin sacar los pies del tiesto, lo que van haciendo otras zonas geográficas con

brazos cruzados" CÉSAR SÁNCHEZ-BALLESTEROS FEPROHOS Y ASEHOSPO "Al final juegan con

otra baza, y es que son muy grandes"

CHECHÉ REAL

HOSTELERÍA DE GALICIA

**CESÁREO PARDAL** 

"No podemos

quedarnos de

"Vamos a ir viendo

lo que hacen otras

zonas geográficas"

CLÚSTER TURISMO DE GALICIA

muchísimo potencial en hostelería", sentencia el responsable.

Acaben pleiteando o no, ya sea dentro de la acción planteada con Eskariam o a través de otra iniciativa que surja en el seno de la comunidad autónoma, el Clúster Turismo de Galicia apoyará "indudablemente" las medidas que se lleven a cabo. "Es difícil meterle mano

a una empresa tan grande como esta cuando la sede está en otro país y son recursos que son muy costosos, pero lo que sí es cierto es que no nos podemos quedar de brazos cruzados", indica también a este periódico su presidente, Cesáreo Pardal, poniendo de manifiesto que "la presión es cada vez más fuerte" en aspectos como el posicionamiento web o las comisiones"y con Airbnb y las viviendas de uso turístico". "Esta compañía devora todo lo que hay y cada vez está apretando más", agrega, si bien hace bastante autocrítica al respecto."La culpa la tiene el sector, que no es capaz de buscar una plataforma que contrarreste esto. El monstruo lo alimentamos nosotros mismos".

"Estamos todos a la expectativa", añade por su parte César Sánchez-Ballesteros, presidente de Hostelería de Pontevedra (Feprohos) y Hospedaje Provincia de Pontevedra (Asehospo), constatando el temor que se sobrepone en la gran mayoría de los negocios de cara a emprender demandas en solitario teniendo en cuenta que plataformas de reserva online como Booking "suponen el 40,50 o 60% de su facturación". "Al final juegan con otra baza, y es que son muy grandes".

### Eléctricas prevén que el precio de la luz se duplicará hasta final de año

SARA LEDO MADRID

Las eléctricas prevén que el precio de la luz se duplicará en la segunda parte de este año, después de que los primeros seis meses cerrase a 39 euros por megavatio-hora (MWh), según revelaron varias compañías en la presentación de resultados semestrales. Y el motivo tiene que ver con la normalización de las temperaturas, tras una primavera muy templada,y la menor generación renovable por el fin de las intensas lluvias.

"La primera parte de 2024 se vivió una situación especial, con precios del gas y la electricidad muy reducidos, pero esperamos que el año cierre en alrededor de 60 euros, lo que significa que el último semestre alcanzará los 80 euros", afirmó el consejero delegado de Endesa, José Bogas. En abril, el precio del mercado mayorista fue el más bajo desde que hay registros, a una media de 14 euros.

La fuerte generación renovable, sobre todo hidráulica y solar así como la baja demanda, propia de los meses de primavera en los que no se usa aire acondicionado ni calefacción, desplomó los precios entre abril y junio. "Es una señal sobre los peligros del exceso de inversión en energía solar fotovoltaica y la necesidad de impulsar el crecimiento de la demanda", dijo el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, sobre lo ocurrido en los últimos meses, que llevó a una sucesión de días con precios cero y negativos en las horas centrales.

El hundimiento de los precios se produce cuando la generación renovable cubre toda la demanda, algo que puede ocurrir en las horas centrales del día de los meses más templados, en los que el consumo se reduce y la generación solar se incrementa. A falta de almacenamiento para poder captar una parte de esa generación renovable para usar en otro instante, los precios se desploman.

### REDACCIÓN

VIGO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acordó este martes la suspensión cautelar de tres nuevos parques eólicos: Bustelo y Baralláns, entre los municipios coruñeses de Cabana de Bergantiños y Coristanco; Monte Festeiros, situado en los ayuntamientos de Forcarei y Silleda (Pontevedra); así como el llamado Vacaloura, entre Monterroso y Portomarín (Lugo). De este modo, las suspensiones alcanzan un total de 52 en toda Galicia.

En cambio, el TSXG rechazó la

## El TSXG supera los 50 proyectos frenados a la eólica con tres más por daños "irreparables"

No considera que el proyecto de Monte Inxeiro vaya a ocasionar perjuicios

medida cautelar solicitada respecto al proyecto Monte Inxeiro, ubicado en Ordes y Cerceda (A Coruña). De tal forma, el alto tribunal gallego ha emitido un total de 111 autos relativos a solicitudes de suspensión de autorizaciones administrativas previas y de construcción de 56 parques eólicos, de los cuales 52 han sido estimatorios.

En la resolución sobre el proyecto de Monte Festeiros, los magistrados explican que se ha acreditado la existencia "de un riesgo de daño irreparable o de difícil reparación, dado los valores ambientales comprometidos". De esta forma, recuerdan que son "fundamentales" los

principios de prevención y precaución de la Unión Europea.

"La convicción de la Sala de los elementos analizados es que estas obras, por su propia naturaleza y la interacción con el entorno, son susceptibles de causar un grave daño a valores ambientales sensibles", recalcan los jueces, quienes subrayan que dichos valores "han sido señalados previamente por informes rigurosos e imparciales incorporados por el Ministerio de Transición Ecológica a la DAE (declaración ambiental estratégica), que desaconseja la instalación de nuevos parques eólicos", al tiempo que destacan que se ha especificado "la presencia de especies vulnerables o en peligro de extinción".

El TSXG explica que, bajo el principio de cautela, "ante la simple hipótesis de que ese daño pueda ser de difícil o imposible reparación", hace que opte "por apreciar la concurrencia de este presupuesto".



#### LARA GRAÑA VIGO

Envuelta por Senegal, la superficie del país más pequeño de África parece una lombriz que se cuela mar adentro, abrazada a un río que caracolea al sur hasta Guinea. Es Gambia, antiguo territorio de dominio británico, punto de partida de unos tres millones de personas enviadas a las colonias americanas como mercancía. Una economía que pelea por desprenderse de décadas pasadas de gobiernos corruptos y una nula proyección internacional. Pero rica en recursos, agrícolas o pesqueros, explotados a día de hoy bajo el régimen de autoconsumo -en ganadería- y con flota fresquera artesanal. "Para trabajar allí es necesario aprender y comprender la cultura, no puedes llegar como una ONG", explica el presidente de la viguesa Congelados Maravilla, Giuseppe Mellino. En la desembocadura del río Gambia, en Banjul, esta compañía decidió arrancar hace dos años un proyecto inédito. No solo para ella: no hay en el país ninguna industria similar de capital europeo. Y está dando al fin frutos. "Hansen Seafood [así se llama la filial] es la joya de la corona de Maravilla, nuestra inversión de origen estrella". Pulpo, choco, langostino o pescados como lenguado tigre o cherne de ley son algunos de sus productos de referencia.

El desembarco allí del equipo de Mellino no fue sencillo. "Yo creo que perdí diez años de vida". Se topó con una plantilla principalmente eventual, con salarios de unos 60 dólares mensuales, sin una dirección de planta funcional. "Subimos los salarios y realizamos ajustes", expone desde su despacho en la lonja de O Berbés. Ahora tiene a 74 personas contratadas, con otras 15 de las que echa mano de manera temporal para picos de producción. Ha ubicado un ambulatorio en el complejo, con un médico, fijado descansos -antes no existían-, lanzado un premio al trabajador del mes y remodelado el centro de oración. "El litro de gasóleo cuesta un dólar, por ahí. Son personas que tienen que desplazarse bastantes kilómetros", así que ahora acuden a las instalaciones en autobús de la empresa. Un cambio radical: "Hemos dado más a nuestra gente y es así como podemos



# Galicia tiene en Gambia una estrella

La pesquera Congelados Maravilla culmina dos años de integración de su filial Hansen con mejoras salariales o un ambulatorio: "Hemos dado más a nuestra gente y así podemos aspirar a más"

Giuseppe Mellino, en primer término, con la plantilla de la filial Hansen Seafood. // Cedida



Una aventura ahora en positivo, tanto a nivel personal como contable. "Elaboramos con calidad europea, hacemos un trabajo muy bueno después de un

inmenso esfuerzo". La puesta en marcha de este proyecto ha obligado a Mellino a pasar largas temporadas en Gambia, alojado en el propio complejo. "Tienes que estar, y estar involucrado. No puedes dirigir algo así a través de un ordenador sentado en un despacho desde Europa". Por eso, apunta, se



Esta compañía será la protagonista del stand de Maravilla en la feria Conxemar



dirige a todos los operarios por su nombre. La foto de perfil de whatsapp del responsable de la planta es de un sonriente chaval del brazo de Giuseppe.

Se afana en describir la capacidad de Hansen, que alcanza las 36 toneladas diarias con tres túneles de congelación y un frigorífico a -21 grados para 1.000 toneladas de producto. "No somos una sala de elaborados. Somos una industria completa, como Stellantis en Vigo".

Congelados Maravilla, en el top

20 de mayores comercializadores de pescado de España, es un grupo exportador que tiene en Italia su principal mercado. La extrema complejidad de los últimos meses, por la caída de la demanda y el incremento de los costes, hacen que a corto plazo todos los esfuerzos estén puestos en "surfear la situación", sin grandes proyectos a la vista más que el de continuar cristalizando su aventura en África. "Ha sido intenso –culmina–, pero ha merecido la pena".

### Pereira se hace con la concesión de una nave en el puerto de Ciudad del Cabo

La firma celebra el paso, "clave" para mejorar su infraestructura en el país

J. G. / L. G. VIGO

Grupo Pereira avanzó ayer a través sus redes sociales un nuevo "paso clave" dentro de su expansión en el continente africano. La firma viguesa ha logrado hace solo unos meses la concesión de una nave en el puerto de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) que le permitirá seguir mejorando su infraestructura en el país.

Conforme avanzó este periódico hace solo unos meses, Pereira está alargando a Sudáfrica su negocio del pulpo con la única licencia de toda la nación. Gracias al pesquero lingwane, de 15 metros de eslora, el grupo alcanzará las 70 toneladas al año de este cefalópodo, empleando "nasas ecológicas" en la provincia Western Cape, entre la desembocadura del río Orange y Mossel Bay. Es un permiso experimental que, espera, se convierta en "definitivo". Y trabaja en este proyecto bajo la supervisión del Gobierno de Sudáfrica.

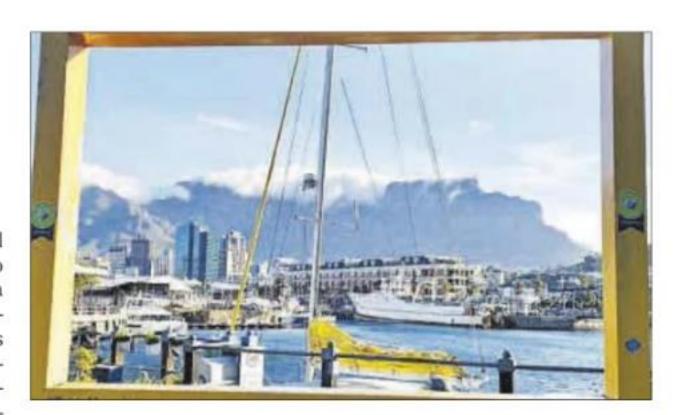

Vista del puerto de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. // Pereira

Gourmet



FARO DE VIGO

SELECCIÓN AGOSTO VALOR REA NOVARIETALES CON CARACTER Descubre un selecto verdejo, un exclusivo albariño una variedad única, la verdil VIÑA CAEIRA VIÑA CAEIRA ACTOMEND OZIMULLA. de ALBERTO EDICION LIMITADA ANIVERSARIO AD ANIVERSANIO INO DE RUM NO DE RUEDA CORSALVATGE 91

Tres grandes blancos para disfrutar del verano y para compartir con la mejor gastronomía. Un Gran Vino de Rueda de uva verdejo, un albariño de viñedo emparrado y una verdil, variedad redescubierta para tu deleite.

Gran Vino de Rueda

De Alberto 80 Aniversario 2021 DO Rueda

100% verdejo

El proyecto de Matarromera en Rías Baixas

Viña Caeira Albariño 2022 DO Rías Baixas 100% albariño Una variedad singular recuperada

Clos Cor Ví Corsalvatge 2022

DO Valencia
100% verdil



### COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes anular la entrega del 1 al 5 de cada mes













### REDACCIÓN

VIGO

Fiables como un reloj suizo, los piragüistas gallegos asaltaron el canal olímpico para cumplir con los pronósticos y meter todos los botes que integraban en las semifinales o finales de sus categorías. Nadie se equivocó ni acusó la falta de adaptación, un mal día o cualquier otra circunstancia. Solo la pontevedresa Carolina García en el K2 tuvo que echar mano de una eliminatoria de cuartos de final. El resto avanzaron por la puerta principal.

Mención especial para los dos K4 que se jugaban el pase directo a la final del jueves. Teresa Portela y Carolina García en el femenino y Rodrigo Germade y Carlos Arévalo en el masculino sellaron su presencia en la pelea por las medallas con una lección de solvencia que invita al optimismo en ambas categorías. Para Teresa Portela, que ayer se convirtió en la primera española que llega a siete participaciones en Juegos Olímpicos, será su séptima final olímpica desde que se presentó en 2000 en Sydney para comenzar esta maravillosa historia olímpica.

La embarcación estandarte de este deporte, el K4 500 masculino de Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade, dominó prácticamente toda la regata por delante de Alemania, la gran favorita al oro y tradicional dominadora de esta distancia. En los metros finales, una vez que Australia queda-

El K4 español, en pleno esfuerzo. // Ele

ba descolgada y tenían asegurada la clasificación sin tener que pasar por los cuartos, el bote español, en el que marca el ritmo la experiencia de Craviotto, se relajó y fue rebasado por los germanos para lograr un triunfo que sirve de poco. El mensaje ya estaba enviado. Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf y Tom Liebscher-Lucz marcaron un crono de 1:20.51, en tanto que el K4 español logró un tiempo

de 1:20.60 tras su sólida actuación.

Ambos mejoraron el crono de los ganadores de la primera serie, los serbios Andjelo Dzombeta, Marko Novakovic, Marko Dragosavljevic y Vladimir Torubarov, quienes, con 1:20.99, habían mejorado el récord olímpico que ostentaba España desde Tokio 2020 con 1:21.65, registro después mejorado por germanos y españoles, que no han tardado en ratificar su condición de grandes favo-

ritos.

Las buenas sensaciones se extendieron también a la carrera femenina. El K4 500, con Sara Ouzande, Estefanía Fernández y las gallegas Carolina García y Tere Portela, logró su clasificación para la final tras ser segundo de su serie por detrás de la poderosa embarcación de Nueva Zelanda.

En el estreno de los séptimos Juegos para la gallega Tere Portela, el barco español comenzó en segundo lugar y aunque en el paso por el ecuador fue superado por Noruega, supo incrementar el ritmo para acabar en la segunda plaza con un crono de 1:32.92 tras las neozelandesas Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Olivia Brett y Tara Vaughan.

El K4 femenino español presenta así su candidatura a luchar por el podio en el canal de Vaires-sur-Marne, éxito que alcanzó en los Mundia-

# 2024

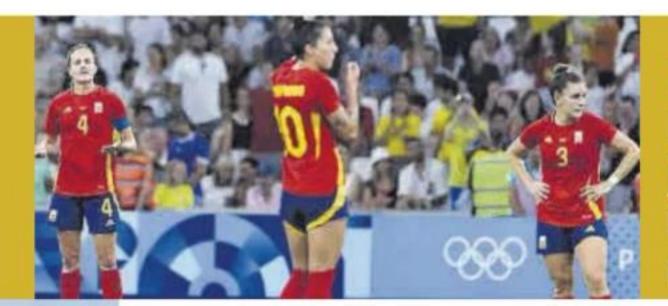

### La selección femenina pierde con Brasil y jugará por el bronce

El equipo de Montse Tomé pagó su fragilidad defensiva 🛮 Pág. 39

les de Duisburgo 2023, donde consiguió la medalla de bronce.

Los canoístas tampoco fallaron. El C2 500 de la pontevedresa Antía Jácome y María Corbera tan solo cedieron ante las canadienses Sloan MacKenzie y Katie Vincent, que con 1:54.16 mejoraron el registro olímpico. Las españolas dominaron el primer tramo y sin problemas llegaron segundas con 1:55.63, el tercer me-

jor tiempo de toda la ronda. Las españolas fueron medalla de oro el pasado junio el Campeonato de Europa celebrado en la localidad húngara de Szeged y plata en el Mundial de Duisburgo (Alemania) en 2023. En la primera serie las chinas Xu Shixiao y Sun Mengya (1:54.45), que defienden el título olímpico de Tokio, hicieron el mejor registro, seguidas de las ucranianas Liudmyla Luzan

y Anastasiia Rybachok (1:55.88), plata en la capital japonesa, que también pasaron directamente a las semifinales con el cuarto mejor tiempo. La pelea promete ser apasionante y Antía y María no lo tienen sencillo para subirse al podio.

En las pruebas de K2 500 tan solo progresaron directos a semifinales la pareja formada por el betanceiro Carlos Arévalo y el cangués

Rodrigo Germade, que volvieron al canal tras conseguir el pase con el K4 y lo hicieron de forma estelar, también con una prestación solvente en la que aseguraron el pase tras los polacos Jakub Stepun y Przemyslaw Korsak.

Supieron manejar muy bien una regata tremendamente equilibrada en la que se jugaron las dos plazas directas de la penúltima ronda junto a los polacos, canadienses y serbios.

Los españoles fueron los que marcaron la pauta de entrada. Llegaron al ecuador en cabeza, pero los canadienses Pierre-Luc Poulin y Simon McTavish parecieron tomar el mando y esbozar una escapada.Sin embargo, no regularon bien y en los últimos metros, ya sin la embarcación Serbia, que se descolgó antes, fueron rebasados por los polacos, que ganaron con 1:28.84 y superaron por una centésima a los españoles para sellar ambos su presencia en la semifinal.



Siguiendo con el K2 aunque en categoría femenina se reservaron durante más metros la pontevedresa Carolina García y la asturiana Sara Ouzande, que vieron antes cómo era imposible alcanzar a las polacas Martyna Klatt y Helena Wisniewska, actuales subcampeonas mundiales, y las suecas Linnea Stensils y Moa Wikberg.

De vuelta al agua, García y Ouzande consiguieron el objetivo tras una lucha muy cerrada, al acabar terceras con 1:42.03,55 centésimas menos que las canadienses Courtney Stott y Natalie Davison. Países Bajos y Australia también progresaron. De la segunda serie de cuartos pasaron Hungría, Francia y las mexicanas Karina Alanis y Beatriz Briones.

La fiesta gallega la completó Diego Domínguez, canoísta durante mucho tiempo afincado en O Grove que estará en las semifinales tras su buena regata junto al mallorquín oan Antoni Moreno.





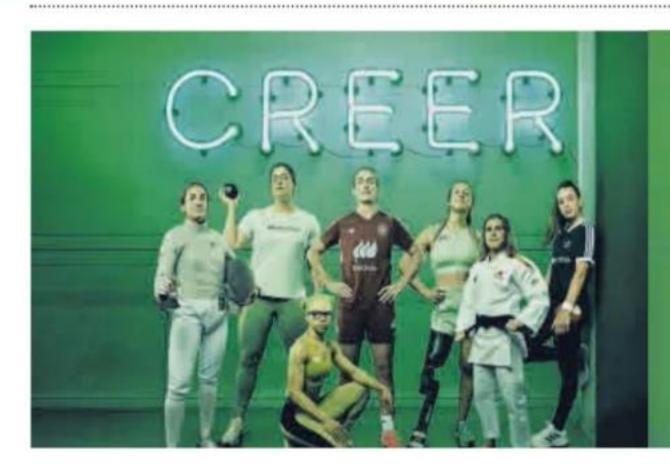

La fuente de energía más poderosa del mundo.









# "Siento tensión, pese a ser mi 7ª final"

Teresa Portela, contenta e ilusionada "de poder pelear a los 42 años"

#### PIRAGÜISMO

FRAN G. SAS/EFE O MORRAZO

El éxito de las embarcaciones de piragüismo en las primeras series de ayer evidencia, una vez más, la gran salud de este deporte a nivel nacional y el papel crucial que los palistas gallegos juegan en él. Buena parte de las miradas estaban puestas en la leyenda Teresa Portela, que debutaba en sus séptimos Juegos Olímpicos en el K4 500 femenino. La de Aldán reconocía tras clasificarse directamente a la regata definitiva de este jueves que "a pesar de ser mi séptima final hay mucha tensión. Una trabaja cada día muchas horas por un objetivo, y era hoy, dar ese primer paso. Cuando hay mucho trabajo lo que quieres es que ese día se vea reflejado. La tensión

está ahí porque es necesaria, si no sería que no importa", apuntó.

Con la responsabilidad de luchar por la segunda presea de su carrera, Portela se mostró "contenta, ilusionada y muy feliz de poder, a los 42 años, pelear". No es un secreto la clave de su longeva carrera: "El trabajo y la constancia, no hay más". Ese trabajo se aprecia en la seriedad con la que la canguesa se toma cada sesión preparatoria. "Para mí, cada entrenamiento cuenta. Si piensas que el entrenamiento de hoy no va a valer para dentro de tres años, eso te lleva a relajarte. En realidad, cada entrenamiento, cada día, cada cosa buena que hago es un paso más para acercarme a mi objetivo", sentencia.

Su compañera de embarcación Carolina García, alcanzó también las semifinales en el K2 500 previo pase por la ronda de cuartos de final. "Hemos conseguido los objetivos del día. Fuimos cogiendo sensaciones. Estamos contentas y pensando ya en la final del K4" de este jueves.

García explica las dificultades de doblar competición en el mismo día. "Fue una jornada movida" señalando la dificultad de meterse en semifinales en el K2 "después de tener una competencia tan dura en el K4". Señala que "lo importante es que lo hemos hecho bien, así que creo que podemos estar contentas hoy. Hay que ir partido a partido", sentencia.

La pontevedresa Antía Jácome, por su parte, llegó a París con el objetivo de convertirse en la primera gallega que se cuelga dos oros olímpicos en una misma edición de los Juegos Olímpicos. En C2 500 junto a su compañera María Corbera, logró el pase directo a semifinales. "Sabía que las húngaras no nos iban a poder pasar", señaló al finalizar su prueba. Asegura que la pareja tiene "mucho más por dar en París y lo daremos". Destaca sus entrenamientos de las últimas semanas en Mallorca, porque se acostumbraron al viento similar al que sopla en el estadio náutico de Vaires-sur-Marne.

María Corbera, por su parte, se mostró "súper contenta" por lograr "el objetivo de pasar a semifinales". Se describe feliz por el porque Jácome y ella "notamos un gran nivel a pesar de que se ha levantado ese viento del lado diestro, que nos desfavorece más". Reconoce que ambas llegan a la cita olímpica "frescas y muy contentas" y que las rivales le reconocieron, que "somos las que llegamos más frescas", por lo que tienen todos los argumentos para pelear por subirse a lo más alto del podio esta semana.

En el C2 500 masculino remaron Diego Domínguez y Joan Antoni, que lograron la segunda posición en su serie. "Estamos muy contentos con las regatas; fue una buena primera toma de contacto en nuestro debut olímpico", declararon al dejar tocar tierra.

# "El primer trabajo ya está hecho"

El cangués Rodrigo Germade, optimisma para las rondas finales de sus dos pruebas

FRAN G. SAS/EFE

El cangués Rodrigo Germade fue uno de los palistas de la armada gallega que ayer dobló esfuerzos. Tras el éxito en el K4 masculino a primera hora de la mañana, pasó directo a semifinales con Carlos Arévalo en la embarcación de dos. "Las sensaciones fueron bastante buenas este martes, tanto en el K4 como en el K2. Es verdad que las pruebas se me hicieron un poquito duras, porque el nivel es muy alto. Comenzar la competición siempre cuesta un po-

co más", apunta Germade.

El cangués asegura que "llegamos en muy buenas condiciones para poder afrontar las semifinales y finales del jueves y del viernes" y concluye: "El trabajo está hecho. Ahora veremos en donde nos deja la competición".

Su compañero en ambas embarcaciones, Carlos Arévalo, también insiste en que el primer día es complicado "porque no sabes cómo están el resto de los rivales ni a qué ten enfrentas. Son esos nervios de incertidumbre", comentó pese a concluir

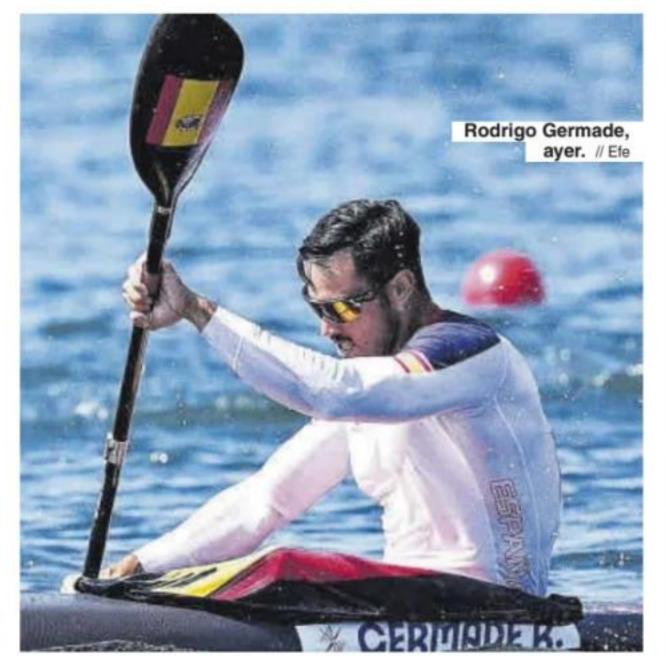

la jornada "visiblemente satisfecho" con su rendimiento y el de sus compañeros.

Tanto las pruebas a las que se enfrentaba Germade como la regata de Teresa Portela fueron seguidas en el Concello de Cangas a través de un proyector. Al disputarse a primera hora de la mañana la asistencia de público no fue la deseada, pero entre los presentes estaban autoridades como la alcaldesa, Araceli Gestido, y la teniente de alcaldesa, Iria Malvido. Ambas se mostraron orgullosas del rendimiento de dos de los representantes de esta villa en los Juegos Olímpicos de París.

Entre los asistentes estaba también Rafa Outeiral, presidente del Alondras de fútbol, quien se mostró muy optimista, sobre todo con las opciones del K4 masculino de obtener medalla. Aunque sumó a Alemania, como gran rival, a Serbia, "que aparecieron muy fuertes en la primera serie". FARO DE VIGO
MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024



# España se desintegra ante Brasil

La selección femenina cae con estrépito en las semifinales y peleará por el bronce con Alemania

#### FÚTBOL

#### LAIA BONALS

Hay formas de caer. Puede ocurrir luchando, mirando a los ojos a tu oponente y asumiendo que no has sabido ser mejor. Esas derrotas duelen, pero cuando pasa el tiempo el sabor de boca no es amargo. España, sin embargo, no cayó así ante Brasil (4-2). Lo hizo sin luchar y sin ideas ni fuerzas sobre el césped. Hacerlo así es traumático. Se queda ahí, dentro de las futbolistas, que no supieron volver a plantear sobre el césped ni los resquicios del equipo que levantó el Mundial hace justo un año. Ahora deberán pelear por el bronce con Alemania el próximo viernes.

No hay excusas. Ni el físico ni el cansancio vale para justificar la desintegración de España ante Brasil. No hubo fútbol, no hubo soluciones de libreta. Montse Tomé se plantó en el área sin nada más que el plan previamente pensado (suponemos que lo pensó). Y, lo peor, es que con el paso de los minutos no hubo soluciones. No hubo nuevas ideas ni cambios en los planteamientos. Las jugadoras estaban perdidas y no tenían quien les diera un remedio ante su mal.

España se volvió a equivocar. Ir por detrás se ha convertido en una costumbre innecesaria por parte de la selección dirigida por

#### BRASIL

Lorena; Laure Costa (Kerolin, m.77), Tarciane Lima, Thais Ferreira; Ludmila (Adriana, m.56), Angelina (Duda Sampaio, m.56), Yaya, Yasmim; Jheniffer (Ana Vitoria, m.69); Gabi Portilho y Priscila (Gabi Nunes, m.77).

#### ESPAÑA

Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes (Laia Aleixandri, m.52), Laia Codina, Olga Carmona (Oihane Hernández, m.45); Tere Abelleira (Patri Guijarro, m.64), Aitana, Jenni Hermoso; Eva Navarro (Athenea del Castillo, m.45), Mariona y Salma.

GOLES: 1-0, m.6: Paredes (pp). 2-0, m.45+4: Portilho. 3-0, m.77: Adriana. 3-1, m.85: Salma. 4-1, m.91: Kerolin. 4-2, m.102, Salma. ÁRBITRO: Reebecca Welch (Gran Bretaña). Amonestó a Gabrielle y Adriana por parte de Brasil y a Tere Abelleira y Cata Coll por parte de España. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a las semifinales del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 disputado en el estadio del Vélodrome de Marsella ante cerca de 11.000 espectadores.

Montse Tomé. España se ha empezado a abonar a una necesidad traumática, la de renacer. Pero España se ha empecinado en ponerse las cosas difíciles. Y no siempre puede ser.

Hay días en los que agradeces que las cosas salgan de primeras. Que la cosa fluya, que con tu empeño, talento y dedicación, todo se encarrile. España salió con esa mentalidad. Se encontraba bien en los primeros compases. El ritmo era bueno y el equipo salió mucho más ordenado. Pero parece que nada pueda ser fácil para esta selección. Que a Cata Coll le gusta jugar en el limbo del peligro es sabido y está demostrado. Fue la superheroína en los cuartos de final bajo palos en la tanda de penaltis. En la semifinal, a los 6 minutos, intentó despejar un balón cruzándolo sin precaución aparente y el balón chocó contra Priscila, antes de hacer una carambola rebotando en Irene Paredes antes de introducirse. Helado se quedó el equipo.

Si había algo más desesperante que el inicio errático de España eran las pérdidas de tiempo del equipo brasileño. Esa forma de jugar exasperante, donde la portera cada 15 minutos se tira al suelo para recibir asistencia médica. Las jugadoras españolas se lo miraban con los brazos en jarra. Sabían que sería el guion, pero no por saberlo las sacaba menos de quicio.

Se hacía cada vez más inverosímil el escenario del partido. Una España desorientada mientras Brasil las pillaba una y otra vez a la contra y con la defensa manga por hombro. Lo intentó la canarinha un par de veces hasta que Gabi Portilho remató a placer un centro en el último minuto del añadido del primer tiempo para poner el 2-0 que las dejaba en el filo del acantilado.

El segundo tiempo empezó inexplicablemente con Alexia y Patri en el banquillo. Tomé decidió no tocar el sistema y dio entrada a Ohiane y Athenea. Si los errores sobre el césped marcaron la primera parte, las decisiones técnicas acabaron de enterrar a España. Se desdibujó de manera cruel la campeona del mundo. Fue inaudito ver a este equipo, que tanta aura ganadora desprende, desintegrarse sin más.

La estocada llegó de las botas de Adriana, que marcó el 3-0 ante una nueva incomparecencia de la defensa. España encontró media fortuna con su primer gol, entre Salma y Sampaio, que empezó a maquillar un marcador que no se olvidará en el vestuario español. Cata volvió a errar y dejó a Kerolin libre para que se la colará entre las piernas. Salma acabó de maquillar el luminoso con el 4-2.

El resultado final fue doloroso, pero lo peor fue la imagen. El desazón de un equipo que se caracterizó siempre por luchar, por sobreponerse a todo. España tocó fondo ante Brasil, se desintegró. Y, pese a que en sus primeros Juegos puede llevarse el bronce, el hito ha quedado tocado

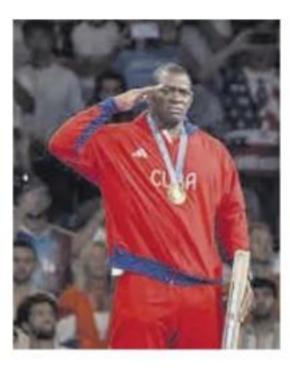

Mijaín López. // Efe

#### El cubano Mijaín López gana el quinto oro consecutivo

Es el primer deportista de la historia en hacerlo

#### LUCHA

#### AGENCIAS PARÍS

Del tapiz a la leyenda. El luchador cubano Mijaín López entró en la historia al convertirse en París en el primer deportista que consigue una quinta medalla de oro consecutiva en la misma prueba.

López, a punto de cumplir los 42 años, se proclamó ganador en lucha grecorromana, categoría de 130 kilos, al derrotar por 6-0 al chileno de origen cubano Yasmani Acosta, amigo suyo y compañero de entrenamientos en el pasado.

El que posiblemente sea el mejor luchador de la historia estableció un récord que va a perdurar durante mucho tiempo en el deporte olímpico, ya que solo para igualarlo hacen falta al menos dos decenios interrumpidos en lo más alto de la élite de un deporte.

El cubano tuvo el apoyo del entregado público del Arena Campo de Marte, que le recibió con una ruidosa ovación e, igual que ayer, coreó repetidamente "López,López", con el afán de presenciar en directo el establecimiento de un récord histórico que seguramente perdurará durante mucho tiempo. López basó su victoria en dos pasivos pitados a Acosta, uno en cada mitad del duelo, que supo explotar con llaves adicionales, para sellar un triunfo que siempre pareció estar a su alcance.

Al terminar el combate, el cubano levantó entusiasmado los brazos al cielo y dio la vuelta al tapiz central, escenario del duelo, entre el delirio de los espectadores y luego abrazó a su entrenador, lo levantó en vilo y lo llevó al suelo sobre el tapiz.

Después, Miajín López se dirigió al centro del tapiz, lo besó y procedió a quitarse los botines de lucha, que dejó allí, un gesto tradicional de los luchadores tras su último combate.



# Adrián Ben, en la selva del 800

El atleta viveirense disputa hoy la primera eliminatoria de una de las pruebas más igualadas y con más aspirantes al podio del calendario atlético de París

#### ATLETISMO

MIGUEL SALGADO REBOREDA
VIGO

Adrián Ben vuelve a unos Juegos Olímpicos tres años después de su debut olímpico en Tokio. Logró un diploma que supo a enorme victoria. Un segundo le alejó del oro hasta el quinto lugar, demostrando la igualdad que existe en esta disciplina atlética. El joven de veinticuatro años se presenta en la capital francesa tras haber atravesado un envidiable ciclo olímpico. La gran competitividad existente en los 800 metros, donde la diferencia entre la gloria y la derrota son décimas de segundo, hace que el de Viveiro se enfrente a cuatro frenéticos días en los que un mínimo error se paga muy caro. A favor tiene su capacidad competitiva, su inteligencia táctica, esa que le ha llevado a no fallar en la alta exigencia.

Los logros del atleta durante estos años de preparación permiten verle como un posible candidato a meterse en la final y una vez allí comenzar a soñar. Es duodécimo en el ranking mundial, cuarto en el Campeonato del Mundo de 2022, sexto en el Europeo de Roma celebrado en ju-

nio, además de vigente campeón europeo de pista cubierta, por lo que estos años de preparación no han sido en vano para Adrián.

#### Evitar la repesca

Arranca la primera ronda esta mañana, pasado el mediodía, en la tercera serie de la sesión. De todos los rivales a los que se enfrenta en la carrera de hoy, el de Viveiro cuenta con la quinta mejor marca de la temporada (1:44.41). El sistema de clasificación para semifinales hace que, de los nueve corredores, solo los tres primeros accedan directamente, yendo los seis restantes a la repesca. De esta forma, no es estrictamente obligatorio conseguir hoy el pase directo, pero le facilitaría mucho el resto de la competición al poder descansar el jueves. Los principales adversarios a batir en el debut en París son el keniata Emmanuel Wanyonyi y el italiano Catalin Tecuceanu. El africano llega como primero en el ranking mundial, plata en el último Campeonato del Mundo y con la segunda mejor marca de la temporada, solo por detrás de la marca del argelino Djamel Sedjati, firme candidato al oro. Por su parte, el ítalorumano llega en un gran estado

de forma, visible en el bronce logrado en Roma hace poco más de dos meses.

No es el único representante de España que buscará hacer historia en esta distancia. Mohamed Attaoui y Elvin Canales, junto a Adrián Ben, conforman la lista de atletas españoles en esta distancia. El hispano-marroquí, dentro de la incertidumbre que existe en una prueba tan exigente como los 800 metros lisos, llega en un extraordinario momento de forma. Batió el récord de España hace unas semanas en la Diamond League de Mónaco y llega con una plata continental cosechada en el Europeo de Ro-

Además de los españoles existen muchos otros candidatos al podio además de los presentes en su serie de primera ronda. A Sedjati se le suman el canadiense y actual campeón del mundo, Marco Arop, el francés, y vigente campeón de Europa, Gabriel Tual, y Ben Pattinson, bronce en Budapest 2023.

No será una semana fácil. Hay mucho trabajo y preparación por parte de Adrián Ben y su equipo, y se avecina una competición muy ajustada. Simples detalles marcarán el destino de cada atleta. Adrián Ben sueña. Ningún atleta gallego ha logrado una medalla en categoría masculino. Él es quien más cerca ha estado...y quiere hacer un nuevo intento.



# Ingebrigtsen, destronado

Hocker se proclama por sorpresa campeón de 1.500 metros tras una carrera lanzada a ritmo loco por el noruego que acabó cuarto

#### DAVID RUBIO

Los que ya peinan canas aún recuerdan un mítico anuncio de la Dirección General de Tráfico en el que un coche a toda velocidad chocaba una y otra vez con una enorme roca. El objetivo era llamar la atención sobre los peligros de ir demasiado rápido en el coche.

Jakob Ingebrigtsen nació dos décadas después y evidentemente nadie le explicó la importancia de no equivocarse haciendo las mismas cosas y por tercera vez consecutiva el noruego ha mordido el polvo en los 1.500 metros desde que se proclamó campeón olímpico en Tokio 2020.

En los Mundiales de Eugene en 2022 llevó siempre el peso de la carrera y fue superado en la parrilla por el británico Jake Wightman. El año pasado repitió la táctica y mordió el polvo contra el escocés Josh Kerr. Sin embargo, ha seguido obcecado en la misma táctica y se ha destrozado su bólido contra tres rocas. ¡Fuera del podio!

Ingebrigtsen lanzó la carrera de inicio con 54.82 en el primer 400, frenó en el segundo (1:51.38) y tiró otra vez con fuerza para escuchar la campaña en torno a 2:33. El problema es que el keniano Cheruiyot había hecho el trabajo sucio a sus rivales y el minigrupo cabecero seguía con opciones.

El escandinavo se hundió en los últimos metros y ha sido superado por los tres medallistas. En la mejor final de la historia, Kerr ha perdido el oro por 14 centésimas ante el sorprendente estadounidense Cole Hocker (3:27.65) y el bronce ha sido para su compatriota Yared Nuguse (3:27.84), compañero de entrenamientos del salmantino Mario García. Con 3:28.24, el noruego se llevó una medalla de chocolate amargo, de ese de 90% de cacao.

A sus 23 años, Hocker está viviendo un 2024 de ensueño que inició con una plata en el Mundial bajo techo de Glasgow tras ser quinto en los Juegos de Tokio con tan solo 20 años y séptimo el año pasado en el Mundial de Budapest. Dos medallas en las tres vueltas y tres cuartos a la pista para Estados Unidos, que lleva mucho tiempo trabajando a la perfección pruebas que antes las miraban con catalejo.



¿Y qué pasa con Ingebrigtsen? Tan díscolo como genial, el talento noruego buscará resarcirse en los 5.000 metros con el recuerdo de lo sucedido el año pasado en Budapest, cuando estuvo a punto de morder el polvo ante el español Mohamed Katir.

# Orgullo y rabia de Alice Finot

La francesa afincada en Ponteareas acaba cuarta en los 3.000 obstáculos tras protagonizar un final asombroso y batir el récord de Europa de la distancia

#### **ATLETISMO**

JUAN CARLOS ÁLVAREZ

La realización televisiva estaba centrada en el mano a mano entre Yavi y Chemutai en busca del oro mientras el estadio parisino entraba en ebullición. Alice Finot, la atleta francesa afincada desde hace tiempo en Vigo y Ponteareas, había comenzado a recoger cadáveres en un impresionante final de carrera que la llevó a establecer el récord de Europa de los 3.000 obstáculos con un tiempo de 8:58.67 que supone derribar esa barrera simbólica de los nueve minutos que solo parecía al alcance de las africanas. Una vez más el plan de no cebarse con las africanas, que arrancaron como si estuviesen en un mitin, daba resultado. Finot, la mujer a la que el vigués Manu Ageitos convenció de que su sitio estaba en el 3.000 obstáculos, llevó su remontada a un asombroso cuarto puesto, a solo dos segundos de esa medalla de bronce que pareció acariciar en la furiosa última vuelta. La keniana Cherotich, que se descolgó de la pelea por el oro al comienzo de la última vuelta y cedió más de tres segundos en relación a Finot en los últimos cuatrocientos metros, no se hundió lo suficiente. El público gritaba porque cuando estaban a punto de saltar la ría el milagro de la remontada parecía posible, pero la keniana apretó los dientes para sacar lo que llevaba dentro para resistir.

Finot, campeona de Europa en Roma hace un mes, no se movió un metro de la estrategia diseñada con Ageitos. Ser rápida sin caer en un exceso; seguir a cierta distancia al grupo que quisiese romper la carrera e ir acelerando para acabar mejor que nadie. Eso mismo la llevó al quinto puesto en el Mundial de Budapest de hace un año. La francesa, consciente de que para tener alguna opción tendría que mejorar claramente el ré-



cord de Francia que ella tenía con 9:05, se puso al frente del grupo que perseguía a las ocho africanas que se desbocaron en cabeza. Con paciencia, sin perder el control de la situación, esperó que el peso de la lógica hiciese su trabajo. No todas podrían con aquel ritmo y muchas acabarían por pagarlo con creces. Mientras la caldera del estadio parisino se iba encendiendo, Finot era sexta al to-

que de campana a cinco segundos del grupo que la precedía. Llevada por el ambiente magnético que se hizo en el estadio y por el extraordinario trabajo realizado en los últimos meses, Finot cazó a la quinta, a la cuarta en la ría y se tiró en busca de la keniana Cherotich que sufría, pero no lo suficiente. Superó los dos últimos obstáculos como buenamente pudo sintiendo el aliento de Finot, impulsada como un velero por los ánimos que le llegaban desde la grada. Su esfuerzo final la dejó a dos segundos del podio, con un impresionante récord de Europa y esa mezcla de rabia y orgullo que puede sentirse por su actuación. Gritaba Alice Finot en meta junto a ese marcador que reflejaba la grandeza de su carrera. Se fue la medalla, pero París se enamoró por completo de ella.

#### Tentoglou repite su título de hace tres años en longitud

Victoria de la norteamericana Thomas en los 200 metros

#### ATLETISMO

AGENCIAS

PARÍS

El griego Miltiadis Tentoglou retuvo su corona de campeón olímpico de salto de longitud lograda hace tres años en Tokio en París, dónde alcanzó los 8,48 metros para alzarse con el oro en su segundo intento, liderando el concurso desde ese mo-

Tentoglou, de 26 años, sigue coleccionando títulos en sus vitrinas. El último un oro olímpico en el Estadio de Francia, en el que fue jaleado por el público en cada salto.

El griego estuvo secundado en el podio por el jamaicano Pinnock Wayne (8,36) y el joven prodigio italiano de 19 años Mattia Furlani (8,34).

Con este triunfo, Tentoglou amplía un palmarés que ya incluye dos oros olímpicos, otro Mundial al aire libre y dos en pista cubierta y tres Europeos al aire libre y otros tres bajo techo.

#### 200 metros

mento.

La estadounidense Gabrielle Thomas no tuvo rival en la final olímpica de 200 metros y se colgó con autoridad la medalla de oro con un registro de 21.83, sorprendiendo a Julien Alfred, de Santa Lucía, campeona de los 100 en París y que aspiraba a la doble corona olímpica.

Thomas, nacida en Austin hace 27 años, impuso su poderío de principio a fin, manteniendo la primera plaza desde 
los tacos de salida, ante el acoso estéril de su rivales, que se 
vieron sorprendidas por su velocidad, especialmente Alfred, 
que aspiraba al oro con las fotos de los móviles de los espectadores buscando su figura.







# Julia Benedetti nunca se rinde

La 'rider' coruñesa se recuperó de dos caídas para firmar un decimoséptimo puesto

#### SKATEBOARD

DANIEL ABELANDA LADO A CORUÑA

Julia Benedetti abandonó ayer el skatepark de la plaza de la Concorde de París con una sonrisa de alivio. Lo hizo tras finalizar su manga de clasificación última, en sexta posición, y a pendiente de catorce de las 16 rivales que faltaban por salir a competir obtuviesen una marca inferior al 70,27 que firmó en su tercer intento. La coruñesa se quedó ayer fuera de la final de park al terminar decimoséptima en un torneo en el que solo las ocho mejores pudieron luchar por las medallas. A pesar de que la valoración de los jueces no le permitió alcanzar la siguiente fase, esa última serie fue una liberación tras fallar al inicio de sus dos primeros intentos. Benedetti se cayó y se volvió a levantar para marcharse con un mejor sabor de boca en sus segundos Juegos. El oro se lo llevó la australiana de 14 años Arisa Trew. La otra patinadora española, Naia Laso, terminó séptima en la final.

La rider coruñesa afrontó una misión titánica. Llegó a París in extremis tras clasificarse por ranking hace un mes y medio y el sorteo de las mangas la encuadró con competidoras de máxima altura como la número uno mundial, la japonesa de 15 años Kokona Hiraki, que revalidó la plata que logró en Tokio. Frente a la facilidad que demostró la nipona en la primera serie, en la que consiguió un 85 de nota. Benedetti se vio más incómoda desde el inicio. Se desestabilizó al ejecutar el primer truco y recibió un paupérrimo cuatro por par-



te de los jueces del concurso.

Tampoco salieron las cosas en la segunda intentona. Superó el primer truco, el que se le había atragantado antes, pero volvió a caer sobre el hormigón cuando ejecutaba su segunda pirueta. Perdió el equilibrio en el aire y se le escapó la tabla antes de aterrizar. Aunque le valió un ocho, se mantenía colista y muy lejos de los resultados de las rivales, que ya habían conseguido cerrar al menos

#### La vizcaína Laia Laso, de 15 años, logra un meritorio séptimo puesto en la final

una actuación completa.

La representante coruñesa, visiblemente frustrada, se lo jugó todo a la última carta. Se cayó dos veces y se levantó otras tantas para subirse de nuevo a la tabla por tercera vez. Benedetti quería marcharse con un buen sabor de boca y a la tercera fue la vencida. Rodó con más calma y logró terminar su actuación de 45 segundos con más fluidez. Encadenó varios trucos seguros y se atrevió con alguna pirueta más desafiante para conseguir un 72,27 de los jueces. Fue insuficiente para pensar en las finales, pero bastó para demostrar a la Concorde que Julia nunca se rinde.

#### Los Hispanos quieren acercar otra medalla

#### BALONMANO

LUIS MIGUEL PASCUAL PARÍS

Mejorar a medida que avanza la competición, esa era la apuesta de Jordi Ribera con los 'Hispanos' en los Juegos de París, a los que llegó con una trayectoria dubitativa y una mezcla de experiencia y juventud que precisaba tiempo. España superó la fase previa en el último suspiro y con un tanto postrero de Aleix Gómez sobre la bocina contra Croacia evitó a Dinamarca, la campeona del mundo, considerada de forma generalizada como la máxima favorita por plantilla y momento de forma.

Ahora será la Egipto de un viejo conocido, Juan Carlos Pastor, quien ponga a prueba el proyecto (09.30 horas). En ese sentido, Ribera siempre ha sido claro, no cuenta con un equipo fiable al cien por cien, pero sí con una base de alta calidad y mucha entrega que puede dar resultados visibles. Pone como ejemplo su eje central, clave en la estrategia defensiva de España, que cuenta con tres hombres que viven su primera gran competición, Miguel Sánchez-Migallon, Javier Rodríguez y Abel Serdio.

Enfrente encontrarán un Egipto aguerrido, un equipo muy físico que ha demostrado un avance importante de la mano de Juan Carlos Pastor, que lleva un año al frente de los faraones siguiendo la estela de otros técnicos españoles, el último de ellos Roberto García Parrondo, que les condujo al cuarto puesto en Tokio, su mejor participación olímpica.

# Lección magistral de España

Las de Miki Oca pasan a semifinales con el oro en mente

#### WATERPOLO

#### FRANCISCO ÁVILA

España, actual subcampeona olímpica, pasó por encima de Canadá para asegurarse una plaza en semifinales, la tercera en cuatro participaciones. Ganó por 18-8, con una clase magistral de waterpolo, en defensa, en ataque y en la portería, con una gran aportación de Martina Terré.

Su rival en la penúltima ronda será el ganador del Países Bajos-Italia, partido que se juega a continuación. El equipo de Miki Oca no dio ni una sola opción a las norteamericanas. Con un ritmo muy alto, tanto en ataque como en defensa, las españolas prácticamente decidieron el partido en cinco minutos con un parcial 5-1.

Dos goles de Maica García y uno de Elena Ruiz, Anni Espar y Bea Ortiz pusieron tierra por en medio en el tanteador. La ventaja se disparó hasta el 6-1 con un nuevo tanto de Bea Ortiz, mientras que las canadienses descontaron con un penalti en el último segundo del primer cuarto.

Aún se escapó más España en el segundo cuarto, con un parcial 3-0. Las lanzadoras estaba excelsas, Elena Ruiz anotó dos tantos más y Elena Ruiz la acompañó para el 9-2. Canadá no tenía respuesta y España era un rodillo, Paula Crespí se apunto a la fiesta y las de Miki Oca se fueron al descanso con seis goles arriba (10-4) y todo ya decidido.

La clase magistral de las españolas continuó en el segundo tiempo. Martina Terré seguía muy sólida en la portería y entre las lanzadoras, Elena Ruiz volvió a lucir.

#### Tiros parabolicos

Dos tiros parabólicos, uno de Paula Crespí y otro de Anni Espar, pusieron el 12-4 y un lanzamiento imparable de Elena Ruiz supuso la máxima diferencia (13-4) y el cuarto tanto de la jugadora del Sant Andreu. España dejó a cero su portería en el tercer cuarto.

Y puso la máxima diferencia



en el último periodo, con tantos de Peña y Piralkova para el 15-4. Las canadienses solo resistieron en acciones de superioridad (seis goles, con cinco de Bakoc) más un penalti. Su único gol en jugada llegó a dos minutos del final por medio de Lekness. Al final, España ganó por 18-8. Es su quinta victoria en cinco partidos, una más y tendrá medalla. De hecho, defiende la plata del último torneo olímpico, aunque para eso, aun queda un poco más y presumiblemente ante Países Bajos. FARO DE VIGO
MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

# Un diploma para todos los moañeses

El remero Rodrigo Conde es recibido entre aplausos por sus vecinos y sus compañeros de la SD Tirán tras el quinto puesto logrado en París > Visiblemente emocionado, emplaza a los pequeños a "perseguir vuestros sueños"

REMO

FRAN G. SAS MOAÑA

Rodrigo Conde llevó en París el nombre de Moaña a los Juegos Olímpicos, una hazaña que no vieron muchas generaciones de sus vecinos. Su competición en doble scull de remo junto a su compañero Aleix García desató pasiones en la villa, que siguió con ilusión su clasificación a la final y su desempeño en ésta. Logró un quinto puesto.La primera medalla olímpica de la historia de Moaña tendrá que esperar hasta Los Ángeles pero su quinto puesto le permitió regresar con un diploma y ser recibido ayer con un inmenso cariño por los cientos de personas que se acercaron a su recepción oficial en el Concello. La mayoría de ellos niños con pancartas o remeros de la SD Tirán, club en el que empezó Conde y que acudieron al acto con banderas de la entidad. Con paciencia y visiblemente emocionado el moañés atendió a todos los presentes con autógrafos y fotografías, mientras su familia palpaba el cariño que logró despertar entre todos los que le siguieron.

Conde tuvo el detalle de llevar su diploma y dejar que todos sus vecinos presentes en el acto lo tocasen y se lo fuesen pasando. Es un diploma para todos los moañeses.

"Me están temblando las piernas. Solo tengo palabras de agradecimiento" dijo antes de motivar a todos los niños y niñas presentes para que "persigáis vuestros sueños. Yo
solo soy un chico como vosotros
que trabajó mucho durante muchos años. Que nadie os diga que
no podéis hacer realidad vuestros
sueños, sea en el deporte, en el arte
o en otra disciplina, porque estoy
seguro de que en este salón hay
muchísimo talento", comentó
mientras le afloraban las lágrimas.

Había entrado al salón de plenos entre aplausos y se fue parándose uno a uno con cada asistente. El edil de Deportes, Rubén Viéitez, proyectó un vídeo recordando el duro entrenamiento previo de Conde y sus regatas en el Canal Olímpico de la cita parisina y el alcalde accidental, Daniel Costas, que hizo alusión a "lo emocionante que es vivir por primera vez"la presencia de un vecino de la villa en los Juegos Olímpicos. Deseó que el periplo en el deporte de élite de Conde "dure mucho en el tiempo y podamos hacer estas recepciones más veces". Le hizo entrega de una réplica de la casa consistorial que Conde levantó a modo de trofeo. Al acto asistieron representantes de todos los grupos como Ezequiel Fernández y Diego Ríos por el PP o Mario Rodríguez por el PSOE.



RODRIGO CONDE = 5º en los Juegos Olímpicos en doble scull

# "Aleix y yo trabajaremos más duro para llegar mejor a Los Ángeles"

"Estoy en mi mejor momento y ya pienso en la próxima temporada"

FRAN G. SAS MOAÑA

Rodrigo Conde (Moaña, 1997) vivió ayer una jornada de emociones al recibir el cariño de su pueblo a su regreso de París 2024.

#### -Pasados varios días desde la final, ¿valora de forma distinta el resultado obtenido?

-Es un sube y baja. Le dimos vueltas porque Aleix y yo tenemos mucha exigencia. Estos momentos de cariño te hacen darte cuenta de la grandeza de lo que has hecho, pero no nos conformamos. Sabemos que necesitamos más entrenamiento para poder llegar mejor a una final olímpica. Tenemos la velocidad, solo nos falta ser capaz de repetirla tres veces.

–¿Cuántas veces vio la final?

-Solo una. No quise verla más.

#### -¿La afición moañesa puede contar con usted para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

-Por supuesto. Somos jóvenes. Solo nos falta entrenamiento. La



punta de velocidad que tenemos es difícil mejorarla más. Tenemos que trabajar estos años para poder mantenerlo muchas regatas seguidas. El nivel en esta categoría es increíblemente alto y hay que hacer todas las regatas a tope. Esto no termina aquí. Todo lo contrario. Estoy en el momento álgido de mi carrera deportiva y sería estúpido dejarlo aquí. Ya estoy pensando en cómo trabajar la próxima temporada para llegar mejor de lo que estamos.

#### -¿Era consciente de la ilusión que despertó en Moaña su participación en los Juegos?

-Me lo habían dicho pero no imaginaba que fuera así. Amigos con los que llevaba años sin hablar me escribían mensajes de ánimo y me llamaban. Soy de lágrima fácil y me costó aguantar tantas emociones en el recibimiento.

#### -¿En donde va a poner el diploma?

-Pues en donde decida mi madre, que es la que manda en casa (risas). Yo se lo daré a ella.

#### –Si volviese a remar la final mañana, ¿cambiaría algo?

-De nuestra regata nada. Porque realmente hicimos una regata a tope de principio a fin con la velocidad que teníamos en ese momento. Sí que cambiaría el viento. Si hubiese soplado un poquito a favor nos habría venido bien.

#### –Ahora unas merecidas vacaciones.

-Sí.Serán largas.Voy a Portugal, a México y a finales de septiembre a Tailandia.Pero de descanso total solo es una semana. Después ya tengo que volver a entrenar poco a poco y en tres semanas ya con los primeros entrenamientos distendidos.





# Unos cuartos con aire de final

Bélgica aparece de nuevo en el camino de España (14.30 horas)

#### BALONCESTO

DIEGO DOVAL

París, la reconocida como la ciudad del amor, medirá hoy el idilio del baloncesto español con las medallas olímpicas. En este caso, y con la plata en el 3x3 femenino muy reciente, será el turno para el equipo de 5x5, aunque en su caso todavía habrá que superar hoy a Bélgica (14.30 horas) para poder empezar a acariciar una presea.

Después de protagonizar una línea victoriosa y ascendente a la vez, la selección española tiene enfrente a un viejo conocido, el mismo que le arrebató el título europeo hace ahora un año en un amargo desenlace. Una Bélgica liderada por la incombustible Emma Meesseman que llega a estas instancias como la máxima anotadora de la competición con 26,3 puntos de promedio.

Los cuartos de final de unos

Juegos Olímpicos no cogen de sorpresa a España. Es la quinta ocasión, tercera consecutiva, que llegan a la antesala de las medallas con solo un precedente positivo, el que se produjo en Río 2016 con una canasta de Anna Cruz sobre la bocina para derrotar a Turquía. Francia se cruzó en el camino en Tokyo (64-67).

La buena imagen dada por las españolas en el último compromiso ante Serbia da dejado muy buenas sensaciones en el plantel después de dos primeras victorias muy trabajadas ante China y Puerto Rico, ambas por un único punto de diferencia. Además, ante las balcánicas, la vuelta de María Conde a la rotación perimetral ha sumado un impulso extra a la ilusión por dar el penúltimo paso hacia el podio olímpico.

"Es una final y así nos lo planteamos. Sabemos contra quién jugamos, sabemos que son las campeonas de Europa, que están yendo de menos a más en la competición. Han hecho dos muy buenos partidos después de la derrota frente a Alemania, han jugado dos muy buenos partidos contra Estados Unidos y contra Japón", declaró Miguel Méndez.

Añadió el entrenador vigués que, pese a la dificultad de las belgas, "nosotros estamos cada día mejor, así que esperamos un partido duro como la final del Eurobasket, trataremos de hacer un partido completo porque hace un año no nos llegó con 37 minutos, tenemos que hacer 40, lo tenemos claro".

El único técnico ganador de tres Euroligas (con el Ekaterimburgo ruso), dejó claro que "las sensaciones son muy positivas. Cada partido ha sido diferente, pero el último nos dejó muy buenas sensaciones, y el equipo está muy motivado para intentar llegar un poquito más lejos de los cuartos de final, a lo más lejos posible".

#### La agenda de la jornada

#### **ATLETISMO**

María Pérez-Alvaro Marín/ Miguel A. López- Cristina Montesinos

7.30h. Marcha equipo mixto. Final Yulenmis Aguilar

11.50h. Jabalina. Clasificación Adrián Ben

12.11h. 800 metros.Ronda 1 Elvin Josué Canales 12.19h. 800 metros. Ronda 1

Mohamed Attaoui

12.35h. 800 metros. Ronda 1 Esther Guerrero

12.45h. 1.500 metros. Repesca Águeda Marqués

12.57h. 1.500 metros. Repesca Quique Llopis

19.05h. 110 vallas. Semifinal Jordan Díaz

19.15h. Triple salto. Clasificación Asier Martínez 19.21h. 110 vallas. Semifinal

Daniel Arce 21.43h. 3.000 obstáculos. Final

#### **BALONMANO**

España-Egipto (H) 9.30. Cuartos de final

#### **PIRAGÜISMO**

9.40h. K1 500 m. Eliminatorias

Begoña Lazcano 10.10h. K1 500 m. Eliminatorias

Francisco Cubelos 10.50h. K1 1.000 m. Eliminatorias

Adrián del Río 11.10h. K1 1.000 m. Eliminatorias

11.50h. C1 1.000 m. Eliminatorias

#### **ESCALADA**

Pablo Crespo

Alberto Ginés 10.00 h. Semifinal Dificultad Leslie Romero

12.35h. Velocidad. Cuartos de final

#### GOLF

Azahara Muñoz y Carlota Ciganda

10.22h. Ronda 1

#### **TAEKWONDO**

Adriana Cerezo 11.11h. -49kg. Preliminares

#### SKATEBOARDING

Daniel León

12.30h. Park. Eliminatoria 1

#### WATERPOLO

España-Croacia (H) 14.00h. Cuartos de final

#### BALONCESTO

España-Bélgica (M) 14.30h. Cuartos de final

#### **SALTOS**

Valeria A. Antolino 15.00h. Trampolín 3 metros

#### **VOLEY PLAYA**

Tania Moreno-Daniela Álvarez / Melissa-Brandie (Can) 17.00h. Cuartos de final Pablo Herrera-Adrián Gavira / Mol-Sorum (Nor) 17.00h. Cuartos de final

#### **NATACIÓN ARTÍSTICA**

Equipo España

19.30h. Final. Rutina acrobática

#### BOXEO

Ayoub Ghadfa

22.18h. +92kg. Semifinal

#### El medallero

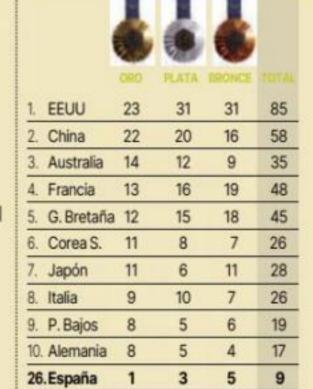

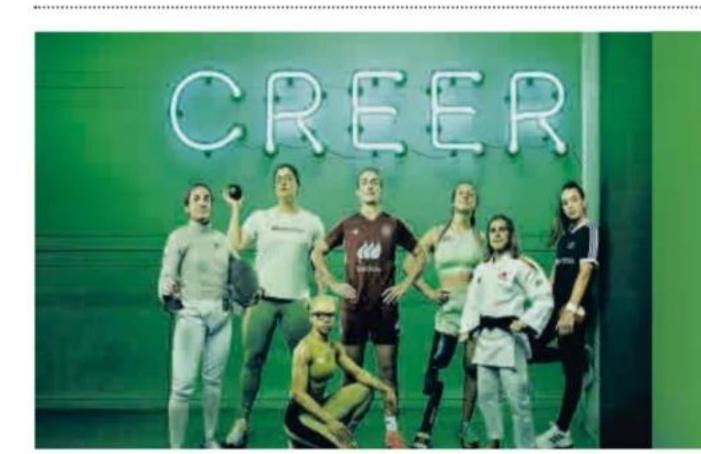

La fuente de energía más poderosa del mundo.







# El Celta se encomienda a Giráldez

El club fía el objetivo de una cómoda permanencia a la capacidad de gestión y la buena mano para explotar el talento de los jóvenes del estratega louriñés en una campaña marcada por la falta de inversión en fichajes

J. BERNARDO VIGO

El Celta afrontará sin inversión en fichajes su decimotercera temporada consecutiva en Primera División. Con la cesión de llaix Moriba, que el club hará oficial esta semana, y la incorporación a préstamo de Borja Iglesias para cubrir la baja de Larsen, la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés da por cubiertas las necesidades esenciales del plantel con el menor gasto desde el último ascenso. Apenas un par de millones para hacer frente al último plazo de la compra obligada de Unai Núñez, que paradójicamente no entra en los planes del técnico. Claudio Giráldez quiere también un central zurdo y un atacante de banda, pero su llegada está supeditada a que liberen fichas importantes. La millonaria indemnización a Rafa Benítez ha dejado las arcas exhaustas.

En este arduo escenario, con muy escaso margen de maniobra en el mercado, la entidad que preside Marián Mouriño, se encomienda a la capacidad estratégica de Claudio Giráldez y a la buena mano del louriñés para exprimir el talento de una prometedora generación de canteranos que esbozó un gran potencial en el tramo final del pasado curso y debe marcar el camino en los años venideros. El liderazgo de Aspas, incombustible a sus 37 años, y la aportación de futbolistas con poco protagonismo el pasado curso que ahora piden paso, como Douvikas o Williot, será clave para firmar una temporada sin sobresaltos.

Sin experiencia en el fútbol profesional, Giráldez suplió a finales del pasado curso de modo muy convincente a un técnico tan reputado como Rafa Benítez en un momento de mucha incertidumbre por las evidentes dificultades del Celta para poner distancia en los puestos de descenso con un modelo de juego que parecía agotado. El porriñés acercó a Aspas a la portería, recuperando la mejor versión del astro céltico en muchos meses, y dio la vuelta a la situación dando galones a un puñado de chavales con una audaz (a la par que efectiva) propuesta futbolística con la que el celtismo se sintió identificado inmediatamente Con un esquema reconocible pero versátil en la elección de las piezas, el louriñés gestionó con inteligencia y generosidad la plantilla para sacar el máximo provecho de las cualidades de sus jugadores. Aunque a menudo se equivocó en el planteamiento inicial, su capacidad para interpretar las necesidades de los encuentros permitió al Celta corregir rápidamente errores para remontar encuentros.

Los números avalaron también pronto el trabajo de Claudio: 17 puntos 10 encuentros, con promedio de 1.7 por choque que permitió certifi-

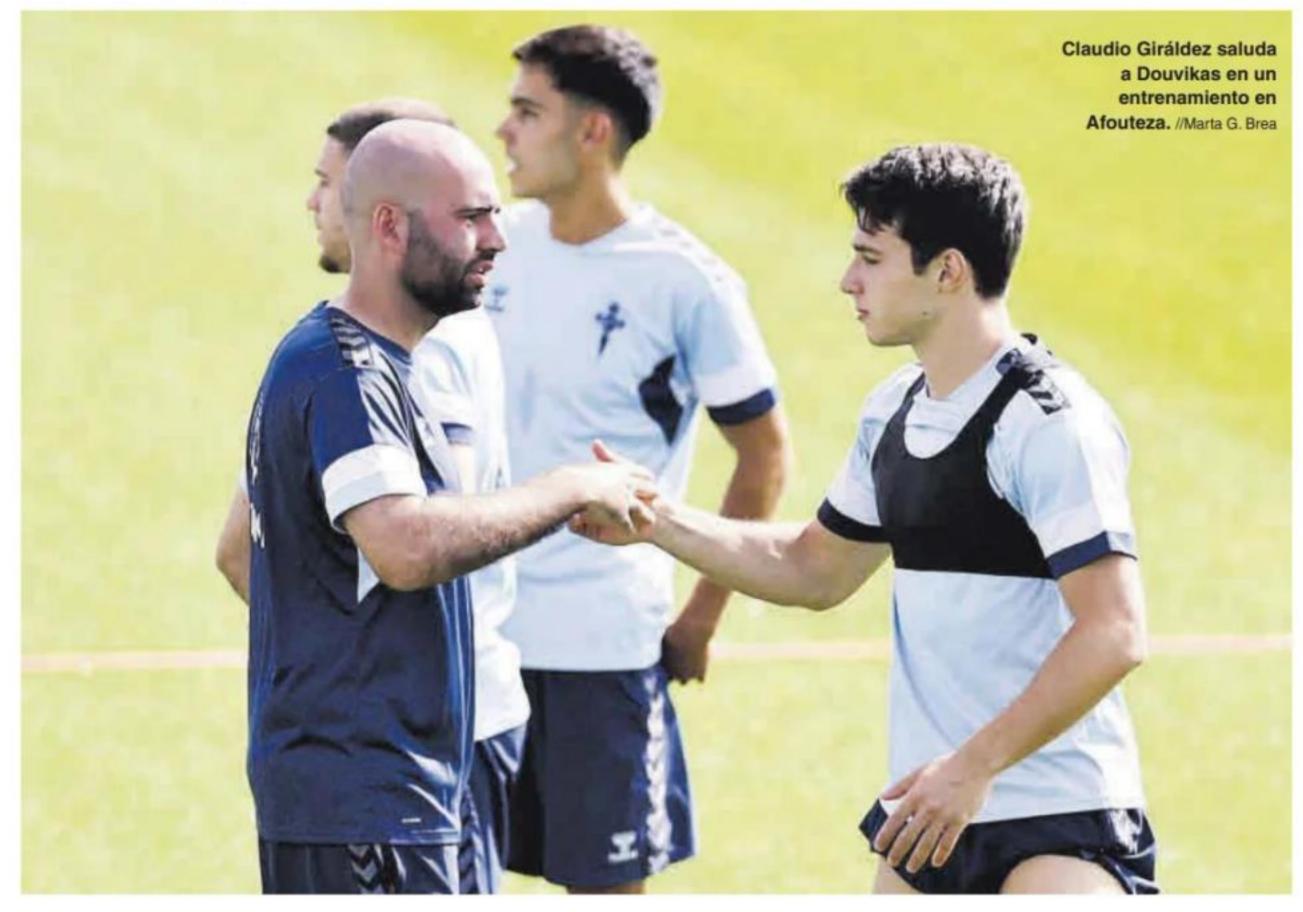

car matemáticamente la salvación en la penúltima jornada con una cómoda renta sobre los puestos de descenso.

El entrenador porriñés afronta su primera temporada desde el inicio con muy pocas caras nuevas y algunas bajas significativas. Sin Larsen en la ecuación y con solo dos incorporaciones, no puede afirmarse que la plantilla haya mejorado con respecto al pasado curso. La inversión en fichajes es la menor desde el ascenso, en vivo contraste con los 36 millones desembolsados en la última ventana estival o los casi 25 que el Celta se gastó en el mercado precedente.

Además de Larsen, han abandonado el Celta sin otro rédito económico que la liberación de su elevada ficha Carles Pérez y Manu Sánchez, por quienes el club pagó el pasado curso 12,5 millones. El club ha
dado la baja o cedido a Carlos Dotor
(3 millones), Miguel Baeza, Fontán,
Lobete (otro millón sin jugar un solo partido) y Miguel Rodríguez (este
con cláusula de recompra) y se afana ahora en quitarse de encima la
dolosa ficha de Paciencia, a quien
habrá que indemnizar si finalmente no se consigue encontrarle aco-

modo. Marco Garcés busca también destino Kevin y Alfon, aunque este último podría quedarse si no llega algún atacante mas.

Los fichajes de este verano se limitan a Borja Iglesias, un delantero contrastado que regresa a casa con la complicada misión de suplir el vacío dejado por Larsen tras una mala temporada con el Betis, y a llaix Moriba, un joven centrocampista de (21 años) de poderoso físico e indudable talento que irrumpió con fuerza hace unos años desde la cantera del Barcelona, pero que sigue lejos de alcanzar el potencial que se le auguraba. Tras encadenar cesiones en el Valencia y en el Getafe, Giráldez espera conseguir su mejor versión.

Otras dos caras nuevas, aunque de la casa, son Pablo Durán y Sergio Carreira. El club tenía otros planes para ellos, pero el empeño de Claudio Giráldez ha dado un inesperado giro a su situación. Durán tenía pie y medio en el Famalicao luso antes de que el técnico frenase su salida y Carreira ha aprovechado la pretemporada para convencer con buenos minutos al técnico que de merece la oportunidad que se le viene negando en los últimos tres años.



# El conjunto celeste presume de ADN gallego

 Uno de los rasgos más distintivos del actual Celta es la apuesta por el talento de la casa y, en concreto, gallego. Un buen número de futbolistas nacidos en la comunidad autónoma van a integrar la próxima temporada el primer equipo del conjunto celeste, además del técnico, Claudio Giráldez. El pasado lunes el club aprovechó estar circunstancia para presumir de ADN gallego fotografiándolos después del entrenamiento celebrado en la ciudad deportiva. De izquierda a derecha posan Iván Villar, Borja Iglesias, Iago Aspas, Damián Rodríguez, Carlos Domínguez, Pablo Durán, César Fernández, Javi Rodríguez, Sergio Carreira, Hugo Álvarez y Hugo Sotelo.

FARO DE VIGO
MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024

FÚTBOL > Primera División

# Dani Olmo, al Barça por 55 millones

El delantero ha viajado a la ciudad para cerrar su traspaso por el conjunto azulgrana

la linternacional español firmará por seis temporadas, hasta junio de 2030

JOAN DOMENECH BARCELONA

El mismo día que Nico Williams se presentaba en Lezama para empezar (volver) a entrenar con el Athletic. Deco estaba en Leipzig para cerrar el fichaje de Dani Olmo. Uno de los dos objetivos más relevantes que se había trazado el Barça para reforzar la plantilla entregada a Hansi Flick quedaba descartado y el otro experimentaba una aproximación prácticamente definitiva por cuanto el delantero viajó ya a Barcelona. En la ciudad alemana se encontraron las tres partes imprescindibles para cerrar la operación: el club interesado (Barça) en el futbolista (Olmo) y el propietario (Red Bull Leipzig) de sus derechos federativos y, por tanto, el tasador del traspaso.

Las conversaciones avanzaron tanto que Dani Olmo, de 26 años, acompañado de su padre Miguel y de sus agentes, emprendió el viaje de regreso a Barcelona. El definitivo que le devolvía al Barça tras un largo y ciertamente exitoso periplo que empezó cuando se marchó de Sant Joan Despí en edad juvenil a forjar su futuro en el Dinamo Zagreb de Croacia.

El escollo de la oposición del Leipzig, que no quería desprenderse de uno de sus jugadores más relevantes, se salvó en dos reuniones, en un hotel y en el estadio. El acuerdo andaba tan próximo que el club alemán dio permiso a Olmo para volar a Barcelona. Una señal muy potente de que la operación está pendiente de ratificación oficial. La negociación podría culminarse alrededor de los 55 millones de euros más variables, según algunas

REDACCIÓN

VIGO

El Bembrive FS comenzará la pretemporada el próximo día 12, lunes, para disputar su quinta campaña consecutiva en 2ª División femenina, según avanzó el presidente del club, Manuel Martínez, en la asamblea general ordinaria celebrada en el Centro Cultural Helios.

Con notable presencia de socios (más de sesenta, en pleno agosto), Martínez anunció el club vigués de máxima categoría desde 2020 anunció el equilibrio de cuentas del ejercicio 23/24, en el que se alcanzó el récord de gasto (125.000 euros), se informó de que las dos eliminatorias del play-off de ascenso se dispararon a 13.000 al tener que eliminarse con dos equipos catalanes y también que el presupuesto para la 24/25 está cifrado en



Dani Olmo celebra un gol en un partido con la selección española ante Malta. // Efe

fuentes. El Barça extenderá a Olmo un contrato hasta 2030 para poder periodificar una cifra de amortización baja.

#### Dificultades

Porque en la forma de pago reside el problema particular del Barça por la falta de fair play –y la falta de permiso de LaLiga—para acometer fichajes si antes no ha generado más ingresos, sea por la vía de contratos de patrocinio y/o servicios, sea por la venta de futbolistas. Si difícil es la obtención de nuevos socios empresariales, más complicado es pactar un traspaso.

Del Barça se han marchado seis jugadores y solo uno ha generado dividendos: Marc Guiu, por quien el Chelsea pagó 6 millones. Los otros cuatro no han dejado un euro: los cedidos João Cancelo y João Félix y Marcos Alonso y Sergi Roberto que acababan contrato. Oriol Romeu ha sido cedido al Girona.

El cuento de la lechera en las previsiones de los posibles traspasos acabó sin final feliz. Ninguno de los futbolistas por quienes el Barça habría negociado su traspaso han permanecido un tiempo razonable en el escaparate del mercado. Frenkie de Jong se lesionó antes de acabar la temporada y sigue lesionado; Pedri cayó en la Eurocopa y Ronald Araujo, en la Copa América. Xavi pretendía traspasar a Robert Lewandowsk, pero Flick desea que continúe.

Con la llegada de Olmo, el Barça estaría encantado de poder negociar ofertas por Vitor Roque, Ferran Torres y Raphinha, que están en una posición de debilidad. Primera División

#### Julián Álvarez firmará por el Atlético, según la prensa argentina

EFE BUENOS AIRES

El Atlético de Madrid fichó a Julián Álvarez y pagará 75 millones de euros -y 20 millones más en bonus- al Manchester City inglés por el pase del jugador, según informó este martes el diario deportivo argentino Olé.

El acuerdo por el pase del jugador se terminó de cerrar este martes, tras definirse cuestiones del contrato de Álvarez con el conjunto 'colchonero', con el que firmará un contrato por cinco años.

El argentino, campeón del mundo y bicampeón de Copa América con la selección albiceleste, dejará así el club inglés tras haber disputado 103 encuentros y marcado 36 goles desde su llegada a comienzos de 2022, procedente del River Plate de su país.

#### Griezmann, ilusionado

Antoine Griezmann aguarda la llegada del jugador argentinio, según lo publicado ayer en sus redes sociales, en las que luce un emoticono con una araña, apodo con el que se conoce al mediapunta argentino del Manchester City.

El jugador del Atlético acompaña la araña con una cara de sorpresa y otra con corazones, lo que podría interpretarse como un gesto de asombro por la calidad de la incorporación que espera y otro de agrado.

El Atlético, que ya ha fichado al defensa español de origen francés Robin Le Normand y al delantero noruego Alexander Sorloth, negocia ahora las llegadas del centrocampista inglés Conor Gallagher y la de Julián Álvarez, además de la del jugador del Valencia Javi Guerra.

FÚTBOL SALA ➤ Segunda División femenina

# El Bembrive cuadra las cuentas del curso con un presupuesto de 125.000 euros

El equipo arranca el lunes la pretemporada con Pitu al frente y la vista puesta en la Copa de la Reina, que abordará en septiembre

100.000 euros.

El club, que en cuatro años ha pasado de luchar por la permanencia con un presupuesto global de 70.000 euros a ya superar las seis cifras, mantiene los números de la pasada campaña aunque sabe que, al igual que sucedió, el gasto final puede oscilar en función de los desplazamientos. El Bembrive contó con trece equipos federados y cerca de 150 licencias. Y quiere se-

guir ese camino.

La directiva explicó que el Concello de Vigo es el patrocinador principal, al que agradeció su apoyo por considerarlo dentro del grupo de clubes de elite de la ciudad, y también agradeció el firme respaldo de la Entidad Local Menor, muy sensibilizada con el deporte femenino.

Además, el Bembrive presentó a los nuevos directivos. Martínez pretende reforzar el equipo de trabajo para conseguir la entrada del patrocinio privado. Actualmente, los
sponsors no institucionales representan una mínima parte de los ingresos del club verde. Alberto Cameselle, Laura Pereiro, Daniel Garrido y Óscar Lorenzo se incorporan
a la directiva y ya asistieron a la
asamblea. Cameselle, de la época
de "Pitu" como jugadores, ya fue coordinador deportivo del Bembrive

una década atrás. Mario Cao continuará como coordinador de la base, mientras que Cameselle estará pendiente en especial del primer equipo.

El vigués "Pitu" comenzará el trabajo con el plantel este próximo lunes. El sorteo del calendario aún no se ha producido, pero sí se saben los rivales: cinco gallegos, con la continuidad de Ourense, FC Meigas y Valdetires Ferrol, el descenso del Viaxes Amarelle herculino y el ascenso del Vilalba, cuatro madrileños (Navalcarnero, Alcorcón, Majadahonda y Leganés), dos asturianos -el Rodiles y el campeón del Principado, Gijón FF-, dos castellano leoneses (CD Segosala y CD Avilasala, ascendido éste verano) y dos cántabros (AD Mioño y el CDE Muslera). De nuevo, los cuatro primeros jugarán el play-off, idéntico al vivido en junio.

FARO DE VIGO DEPORTES = 47 MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2024



# Vuelve el orgullo de Zamáns

El Huracán, equipo que existió en durante más de veinte años y desapareció en 1989, regresa a la actividad para devolver el fútbol a la única parroquia viguesa que carecía de club federado Héctor Prado, un médico de 26 años, y su padre fueron los promotores de la idea

JUAN CARLOS ÁLVAREZ

VIGO

En Zamáns alguien decidió hacer bueno aquel dicho de que la historia no es otra cosa que un incesante volver a empezar. El Huracán fue durante mucho tiempo el vínculo que un grupo de retornados a la parroquia mantuvo con aquella Argentina que les acogió entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Cuando regresaron a casa, como un tributo hacia su tierra de acogida, decidieron fundar un equipo de fútbol que llevase el mismo nombre del club al que, por proximidad con el barrio de Parque Patricios, se habían hecho aficionados en Buenos Aires. Fue así como nació el Huracán de Zamáns, un equipo que desarrolló una desordenada actividad durante un tiempo y acabó por oficializar su nacimiento a nivel federativo en 1967.

Durante más de dos décadas la camiseta de rayas blancas y verdes del Huracán de Zamáns se hizo perfectamente reconocible en los campos vigueses. Visitar el campo de San Cosme era un clásico para cualquiera que haya gastado su tiempo y sus rodillas en los campos modestos de Vigo y su entorno durante aquellos tiempos. Los partidos eran casi un acto litúrgico para los vecinos de la parroquia, un homenaje semanal a sus mayores y a quienes les dieron cobijo sentimental cuando estaban a miles de kilómetros de su casa. Pero todo tiene un final. Sostener una estructura modesta, un equipo de barrio, de parroquia, es un camino lleno de piedras y hay veces en que caes y ya no tienes ganas de levantarte de nuevo. A finales de los ochenta el Huracán echó el cierre. Primero dijo adiós a su equipo sénior y poco después desaparecieron las categorías inferiores. El campo de San Cosme,tan especial,se convirtió en un lugar casi fantasmal sin apenas actividad y lejos del ambiente festivo que le invadía los fines de semana.

Todas estas historias las escuchaba con frecuencia Héctor Prado en su casa. Su padre y su abuelo habían estado en el germen del Huracán de Zamáns y formaron parte de sus directivas. Este licenciado en Medicina en Santiago de Compostela no tardó en comprobar que ese sentimiento nostálgico que se vivía en su entorno también era compartido por muchos vecinos. En las casas de sus amigos se hablaba con el mismo cariño de aquel tiempo en el que subir a San Cosme era la mejor forma

de cerrar la semana. Y se le ocurrió la idea de volver a poner en marcha el club. Después de sacar el MIR y coger la especialidad de médico de familia llegó a un pacto con su padre: "Le dije si volvíamos a poner en marcha el club, pero con la condición de que él se encargada de encontrar directivos y yo, que he jugado mucho tiempo al fútbol y conocía a bastante gente, de formar un equipo. Me dijo que sí y aprovechando que en aquel momento, después del MIR, te-

La ayuda de la

Comunidad de

en el proceso

nía tiempo empezamos con la tarea". Héctor razona sobre ese empujón emocional:"Mi padre siempre decía que cuando se

jubilase intentaría volver a fundar el club porque Zamáns no podía estar sin equipo. En el pueblo había ese sentimiento de añoranza del Huracán, no solo sucedía en nuestra casa y por eso nos lanzamos a la aventu-

Como sucede con estos casos, el gran problema al que se enfrentaban era al aspecto económico. Héctor y su padre, Horacio Prado, pensaron que la mejor solución era buscar recursos en Zamáns y quien mejor podía ayudarles era la Comunidad de Montes: "Desde el primer momento tuvimos muy buena acogida. Es verdad que nos pidieron una memoria económica, que conformáramos una directiva y algún requisito más. Llevaron a la asamblea la propuesta y los comuneros aprobaron una ayuda económica y con eso nos pusimos a funcionar". Héctor se rie recordando lo que han sido estos meses: "Creía que iba a resultar más sencillo, pero te pones a hacer trámites

con administraciones, con la Federación, con Hacienda...Luego Montes fue esencial teníamos el problema de que el campo, después de tanto tiempo

> casi en desuso, estaba en malas condiciones y era necesario habilitarlo. El terreno de juego, servicios para el público, la cantina...había mucho que hacer y complicaba el asunto". La Comunidad de Montes, además de dinero también prestó material y maquinaria; y la directiva aportó la mano de obra para que San Cosme adecentase su aspecto. Horas de esfuerzo que han terminado por dar resultado y que llevaron al Huracán de Zamáns a formalizar su inscrip

go, la categoría más modesta del fútbol regional. Allí comenzarán su andadura en septiembre. Hace una semana en San Cosme se celebró el primero de los entrenamientos. Héctor Prado, que también ejerce como uno de los dos porteros del equipo y miembro de la directiva que preside su padre Horacio, logró reunir con ayuda del resto de la directiva a cerca de treinta jugadores que son los que han comenzado a corretear por San Cosme. Los Prado reconocen su condición de novatos en toda esta historia: "Es que sin la ayuda de mucha gente esto había sido imposible. Incluso mi padre, que ya tuvo experiencias anteriores, ve que las cosas ahora se hacen de un modo diferente. Estamos aprendiendo juntos a hacer las cosas, vamos preguntando y listo". Héctor Prado cuenta que desde que oficialmente han vuelto a la vida, el Huracán no para de recibir buenas vibraciones:"Todo el mundo te habla, te pregunta, en las redes sociales se ponen en contacto con nosotros exjugadores, gente que se acuerdo del equipo y que nos dan ánimos para que todo salga bien. Hay un sentimiento de morriña muy bonito en torno a esta historia". De hecho, Héctor cuenta que una de las claves en todo este proceso es la emocional: "Hay gente que al conocer la historia del club y lo que pretendíamos nos llamó para ofrecerse. Es asombrosa la respuesta que hemos recibido". Prado, después de meses de tarea, solo tiene una meta a estas alturas: "No esperamos estar a la altura de lo que hicieron en su momento nuestros vecinos sino que ellos se sientan orgullosos".



CAMIONES

13 MOTOS COCHES CON CHÔFER

15

**COCHES SIN CHÓFER** 16

MUDANZAS Y TRANSPORTES

DESEAN TRABAJO

18 OFERTAS DE EMPLEO Y FORMACIÓ

19 **COMPRAS VARIAS** 

20 **VENTAS VARIAS** 

**ALOJAMIENTOS** 22 NÁUTICA

Precio por palabra: de lunes a sábado, 0.55 euros + IVA;

domingos y festivos, 0.70 euros + IVA. Inserción mínima, 7 palabras.

Existen unas normas para el conteo de palabras en esta sección

a disposición de todas aquellas personas que lo soliciten

en cualquiera de nuestras oficinas o delegaciones comerciales.

Se admiten en agencias de publicidad, delegaciones y corresponsalías

de Faro de Vigo. En nuestras oficinas de Policarpo Sanz, 22 Vigo,

de lunes a viernes, mañana de 09.00 a 14.00.

Teléfono: 986 43 43 44

23

25 **ACADEMIAS PROFESIONALES** 

26 VIAJES

30 **ASTROLOGÍA Y TAROT** 

**PRÉSTAMOS** 

AGENCIAS MATRIMONIALES

33 SERVICIOS MÉDICOS

> 35 ANIMALES

34

36 MÚSICA

PERDIDAS Y HALLAZGOS 38

DETECTIVES

BEADE. Local 40 metros. 150 euros. 649640342.

**ALQUILERES** 

ARAGON 3 dormitorios.

6

**TRASPASOS** 

TRASPASO despacho pan

**NAVES Y** 

ALMACENES

pequeño obrador.

605798093.

699463959.

Garaje.

DESEAN TRABAJO

CUIDADORA. Mayores, dependientes, domicilio. Expe-Disponibilidad. 673608810.

18

Ahora, poner un anuncio

por palabras en

**FARO DE VIGO** 

es rápido como una flecha

www.farodevigo.es

**OFERTAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN** 

RESTAURANTE busca camarero para viernes y sábado noche. 691078896.

NECESITAMOS señor jubilado para ayudar a cuidar señor mayor. Imprescindible informes, 656380881.

**NECESITAMOS** peluquera experiencia. 665458427.

RESTAURANTE en Vigo necesita ayudante cocina y ayudante camarero con experiencia, 609579309.

HOTEL Talaso Atlántico necesita incorporar Ayudante de Cocina. Imprescindible experiencia. Interesados enviar CV: htarecursoshumanos@ talasoatlantico.com..

SE necesita ayudante cocina para Traviesas. 637764334.

SE necesita oficial de fonta-Buen sueldo. 680820751

CARRETILLERO con experiencia para trabajar en fábri-Stellantis 609765537.

ILLÁMANOS! 986 211 295 ACADEMIAPOSTALE @ G

**OPOSICIONES** 

WE

APROBAR

#### **VENTAS VARIAS**

20

LEÑA Seca, Carballo ou eucalipto, portes gratis. 678995129.

> 30 **ASTROLOGÍA**

> > Y TAROT

SE echan cartas. Se hacen limpiezas. 986621450.

SARA. Soluciono problemas pareja, familiares negocios, trabajo, juicios, salud. Magia africana. 629942180.

VARIOS

MASAJES relajantes, especiales, completos. Particular. Económico, 655729032.

MASAJISTA discreta. Masajes placenteros completos. Relájate. 603989587.

Plazo de AGOSTO

CONVOCATORIA

>>> ESTADO

40.146 PLAZAS

solicitudes

abierto hasta

TRANIS, Femenina, Masaje completo. Permanentemente. Sola. 603459867.

NECESITO autónomo con furgón. 669802061.

TRANIS. Femenina, masajista profesional, 25 años, Evelyn. Contáctame Whatsapp, 667321530.

PORRIÑO. Cristina la auténtica. Viva mejor. 669274888.

MASAJISTA gallega. Masajes completos. Déjate llevar. 646441516.

SOLO masaje, camilla. Relax total. Particular. Económico. Cita. 674232333.

CAMILA, 30 euros. Masaje relajante. Independiente. 622411655.

**DEPILACION** cuerpo entero, masajes y podología 687796544.

LUCIA, Nuevamente, Masaje relajante muy especial. 621364212.

CRISTAL. Nuevas masajistas, Adriana y Brenda. 661080738. 986228010.

GLORIA. Realizo excelentes masajes completos. Vigo. 623232481.

JENNY. Masajista cubana. 28 años. Agradable. 640336921.

MASAJISTAS en prácticas, 18-19. Masajes en camilla. 613205080. Cabina climati-

CONCHI. Gallega. Masajes placenteros. Trato agradable. 676448634.

KARLIÑA Brasileña. Masajista relajante, muy agradable. 611285189.

**ESPAÑOLA** masajista. 672056748.

35

ANIMALES

DISPONIBLE cachorro Pastor Alemán, Pura raza, 607340545.

# Erp publicidad TRAMITAMOS ANUNCIOS en FARO DE VIGO 3 986 43

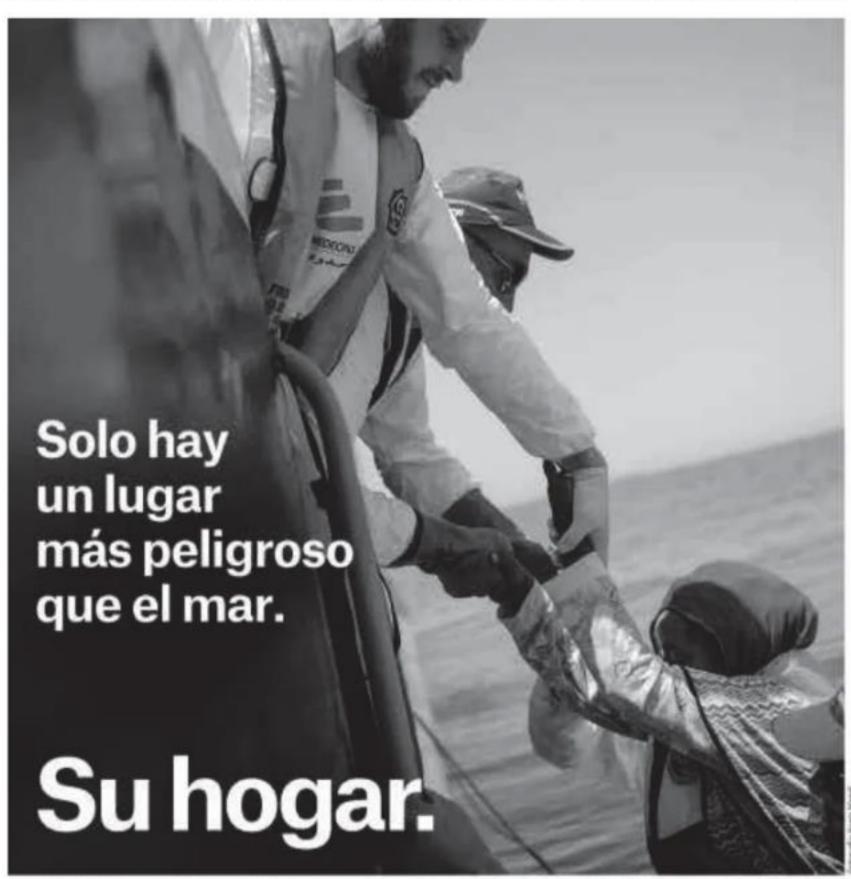

## Envía MEDICO al 28033

Ayúdanos a rescatar a los que huyen por mar y a seguir asistiendo a los que viven atrapados bajo las bombas.



A SEÑORA

#### Dona Áurea Ucha Otero

(Aurea da Xaboneira) (Vva. de José María Groba Ucha)

FINOU NO DÍA 6 DE AGOSTO DE 2024, AOS 92 ANOS DE IDADE

As súas fillas, M.\* Teresa (Marité) e Nieves Groba Ucha; fillo político, Juan Ramiro Carnero Fernández; netos, Alba, Hugo, Nieves e Bastián; neto político, Javier Mur Isaiz; bisnetas, Elia e Clara; irmáns, Alicia e Suso; irmáns políticos, sobriños, curmáns

COMUNICAN o seu pasamento e agradecen a asistencia á condución que terá lugar HOXE MÉRCORES, día 7, ás SEIS E MEDIA da tarde, dende a sala n.º 2 do tanatorio Pompas Fúnebres do Condado á igrexa parroquial de San Xulián de Guláns onde, ás SETE, se celebrarán os funerais polo seu descanso e a continuación a inhumación en dita parroquia.

Guláns-Ponteareas, 7 de agosto de 2024 SERVICIOS FUNERARIOS TANAMAÑÓ - REDONDELA TII. 986 402619

LA SEÑORA

#### D.<sup>a</sup> Margarita Méndez Miranda

(Viuda de Serafín Castro Villar)

FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA DE AYER, A LOS 86 AÑOS DE EDAD — D. E. P. —

SU FAMILIA Y AMIGOS.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar HOY MIERCOLES, a las CINCO Y CUARTO de la tarde, desde el tanatorio del Miñor-Sabarís (sala n.º 3), a la iglesia parroquial de Santa María de Vilaza, donde se oficiarán los funerales de cuerpo presente y seguidamente a su inhumación en el cementerio de la citada parroquia. Favores por los que anticipan gracias.

Vilaza (Gondomar), 7 de agosto de 2024

TANATORIO DEL MIÑOR. SABARIS-BAIONA. TLF: 629 41 61 21-606 33 55 44

EL SEÑOR

#### ■ D. Ramón José Giráldez Gándara

FALLECIO EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2024, A LOS 83 AÑOS DE EDAD

Su esposa, María García Rajo; hijas, M.º José y Asunción; nieto, Manuel; nieta política, Ikran; hermanos, Asunción y Sebastián (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás

AGRADECEN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar HOY MIERCOLES, a las CINCO de la tarde, desde la sala n.º 1 del tanatorio de Pompas Fúnebres do Baixo Miño a la iglesia parroquial de San Martín de Caldelas donde, por su eterno descanso, se oficiará el funeral de cuerpo presente. A continuación, se procederà a su inhumación en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan las

Pésames/Condolencias: pesame@pfbaixomino.com

Caldelas (Tui), a 7 de agosto de 2024 POMPAS FUNEBRES DO BAIXO MIÑO 986 604000 Tui

EL SEÑOR

#### **Don Manuel Bernárdez** Estévez

FALLECIO EL DIA DE AYER, A LOS 72 AÑOS DE EDAD. CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS

- D. E. P.

Su esposa, Delia Natividad Argibay; hijas, Belén y Raquel; hijos políticos, José y Kiko; nietas, Carmen y Marcela; hermanos, Pepe, Lola, Antonio, Enrique, Lito y Mari Carmen; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción que tendrá lugar HOY MIERCOLES, a las CINCO de la tarde, desde la sala n.º 1 del Tanatorio Miñomemorial a la capilla de Ntra. Señora de Fátima, donde tendrá lugar el funeral de cuerpo presente por su eterno descanso, previo a su inhumación en el cementerio municipal de Salvaterra, favores por los que anticipan gracias.

Salvaterra de Miño, 7 de agosto de 2024 TANATORIO MIÑOMEMORIAL. TELEFONO 986265280 - LA FE COMPAÑIA DE SEGUROS

#### LA SEÑORA D.<sup>a</sup> Encarnación Hilda Pérez Doval

(Viuda de Domingo Pérez Pérez)

FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA 6 DE AGOSTO DE 2024, A LOS 85 AÑOS, DESPUES DE RECIBIR LOS SS.SS. Y LA B.A. D. E. P.

Su hermana, Carmen Pérez Doval (†); sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por su alma.

Salida del tanatorio: HOY MIERCOLES, día 7, a las OCHO MENOS CUARTO de la tarde. Funeral: A continuación. Iglesia: San Andrés de Cedeira. Incineración: En la intimidad familiar.

Sala de velaciones n.º 2 del tanatorio de Tanamañó.

Pésames y condolencias: pesamealbiapontevedra@albia.es

ALBIA PONTEVEDRA, TLF: 986 85 92 14, www.albia.es

Cedeira, 7 de agosto de 2024

#### LA SEÑORA Doña Concepción González Alvarez

(Viuda de Manuel Alonso Rodríguez) "Chita da Vila"

QUE FALLECIO EL DIA 5/08/2024, A LOS 94 AÑOS DESPUES DE RECIBIR LOS S.S. Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD

Hijos, Bernardo y José Manuel Alonso González; hijas políticas, Isabel y María Dolores; nietos, Daniel y Ana; Andrea y Natalia; nietos políticos, Javier y Edgar; bisnietos, Xoel y Erik; hermanos, José, María del Carmen y Teresa; hermanos políticos, Regina, Jesús y Manuel; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar HOY MIERCOLES, día 7, a las SEIS Y MEDIA de la tarde, desde el tanatorio de Arbo, a la iglesia parroquial de Santa María de Arbo, donde a las SIETE se celebrarán los funerales de cuerpo presente, y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias.

Un menor de 14 años fallece

de la Policía en Valencia

tras caer al vacío cuando huía

ALIANZA ESPAÑOLA, S.A. DE SEGUROS. TLF: 986 866 233

Arbo, a 7 de agosto de 2024

#### LA SEÑORA Doña Rosario Leira Conde

(Viuda de Manuel Dos Reis Teles)

FALLECIO CRISTIANAMENTE EL DIA DE AYER, A LOS 86 AÑOS D. E. P.

Sus hijos, Manuel, Jesús y Carlos Dos Reis Leira; hija política, Sheila Boullosa Carballo; nietos, Laura y Juan; hermanos, Suso y Maribel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

AGRADECEN una oración por su alma y la asistencia a la conducción de sus restos mortales que tendrá lugar HOY, a las CINCO Y CUARTO de la tarde, desde el tanatorio de Emorvisa a la iglesia parroquial de San Pedro de Matamá, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente, por su eterno descanso, y acto seguido

a su inhumación en el cementerio de dicha parroquia. Sala de velación n.º 1 del tanatorio de Emorvisa (Pereiró).

EMORVISA 986 212301

Estás a punto de ver

llegar un cambio

tu economía.

Matamá-Vigo, 7 de agosto de 2024

Te conviene airearte y

salir con tus amigos, un

poco de diversión viene

muy bien.

Tenía pendiente en ingreso en un centro de menores T. DOMÍNGUEZ / A. CASTELLÓ

Un adolescente de 14 años falleció ayer en el Hospital General de Valencia, como consecuencia de las gravísimas heridas sufridas el pasado viernes tras precipitarse al vacío desde un cuarto piso cuando huía en una persecución con agentes de la Policía Nacional en Torrent.

VALENCIA / TORRENT

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención avistaron al chico, sobre el que pesaba una orden de ingreso en el centro de internamiento de menores de Sant Vicent Ferrer de Godella, dictada recientemente por un juzgado de menores por la comisión de varios delitos, según confirmaron fuentes de toda solvencia a Levante-EMV -del mismo grupo editorial que FARO-.

Cuando la patrulla comprobó

que se trataba del chico en cuestión, iniciaron una persecución por distintas calles del barrio. En un momento dado, los agentes le perdieron de vista. De hecho, siguieron dando vueltas por la barriada para intentar localizarlo, preguntando en distintas viviendas o a vecinos con los que se encontraban durante la búsqueda, pero no volvieron a verle ni nadie les dio respuesta, por lo que decidieorn continuar su patru-

Fue unos minutos después cuando saltó la alarma. Un vecino alertó de que había un joven inconsciente y muy malherido, caído en el patio de luces de su finca. Según la investigación puesta en marcha a continuación, el menor logró esquivar a los dos agentes de la Policía Nacional adentrándose en la propiedad. Al parecer, el chico trató de saltar de un edificio a otro y se precipitó desde un cuarto piso.

#### Nueve muertos, seis de ellos niños, al caer un todoterreno en un canal de Florida

EFE MIAMI

Nueve personas murieron, entre ellas seis menores, y otra resultó gravemente herida tras chocar el coche en el que viajaban contra una valla y precipitarse en un canal del condado de Palm Beach, en Florida (EE UU), según informó ayer la oficina del alguacil.

El accidente se produjo el lunes por la tarde en Belle Glade, cuando un todoterreno que viajaba hacia el oeste por la autopista Hatton tomó una curva y, por alguna razón, el conductor perdió el control, se salió al arcén de la carretera. Tras chocar contra el guardarraíl se precipitó al canal, donde el vehículo se hundió.

El cuerpo de Bomberos confirmó que cuatro de las víctimas fallecieron en el lugar del siniestro y otras seis fueron trasladadas a un hospital local, donde los facultativos no pudieron hacer nada para salvar la vida de cinco de ellas. Las autoridades dieron a conocer la edad de las víctimas, entre ellas niños con edades entre uno y ocho años.

#### Detenido en Murcia uno de los narcotraficantes más buscados de Europa

A.P. MURCIA

Uno de los fugitivos más buscados en Europa ha sido detenido en Mula (Murcia). El arrestado, de 42 años, se dedicaba al narcotráfico y tenía dos órdenes de búsqueda y detención, una de ellas dictada por un Juzgado de Almería y la otra una Orden Europea de Detención para extradición, emitida desde Italia. Era uno de los diez fugitivos más buscados a nivel europeo. La Policía Nacional lanzó, a principios de julio, una campaña para localizar a los diez prófugos.

Los investigadores llevaban desde mayo realizándole un seguimiento porque estaba trabajando y residiendo de forma irregular en España, al comprobar que tenía una Orden Europea de Detención para Extradición por un delito de tráfico de drogas lo detuvieron. El fugitivo continúa en prisión, a la espera de los trámites de extradición y comprobación de su situación irregular.

#### **HORÓSCOPO** Aries Cáncer Tauro 21 junio a 22 julio 21 marzo a 19 abril 20 abril a 20 mayo 21 mayo a 20 junio Te ahorrarás problemas No tomes decisiones Si tienes pareja, la Hoy te espera un relación estará muy bien tranquilo y relajado, si te haces un precipitadas en lo sentimental, te conviene estos días, disfrútalos al nada podrá mermar tu presupuesto realista, ánimo o tu optimismo. algo fácil para ti. reflexionar. máximo. Leo Escorpio 23 julio a 22 agosto 23 agosto a 22 septiembre 23 septiembre a 22 octubre 23 octubre a 21 noviembre Recurrirás a tu ingenio Un poco de descanso te Pide consejo a un Debería actuar con iría bien para tener en para mejorar tu experto si guieres sinceridad en el trabajo, en situación y acertarás de orden tu cuerpo y tu realizar inversiones, esta ocasión serás valorado por ello pleno. mente. ganarás mucho. Sagitarie x Capricornio % Piscis 22 nov. a 21 diciembre 19 febrero a 20 marzo 22 diciembre a 19 enero 20 enero a 18 febrero

agrado y con interés, y tu entre los demás gracias a

Hoy serás muy popular

Harás tu trabajo con

importante y positivo en esfuerzo será reconocido, tu generosidad y tu gran

Hay intención de ahorrar, carisma.

# Emily Howes

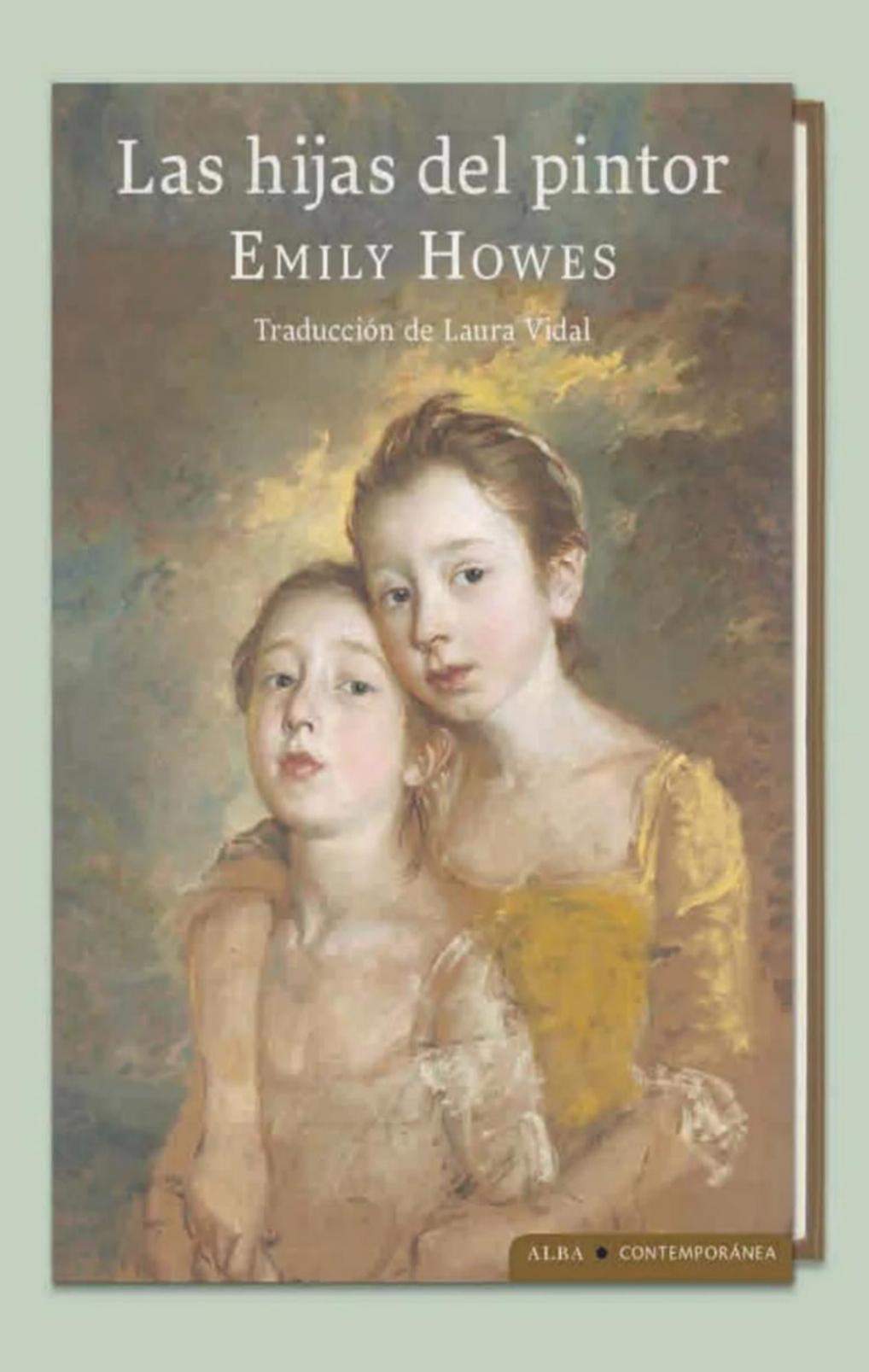

Una magnífica novela histórica sobre las hijas del pintor Thomas Gainsborough, que se desviven por asemejarse a la imagen idealizada que su padre enseña al mundo en sus retratos.

Traducción de Laura Vidal PASATIEMPOS = 51

#### **CRUCIGRAMA**

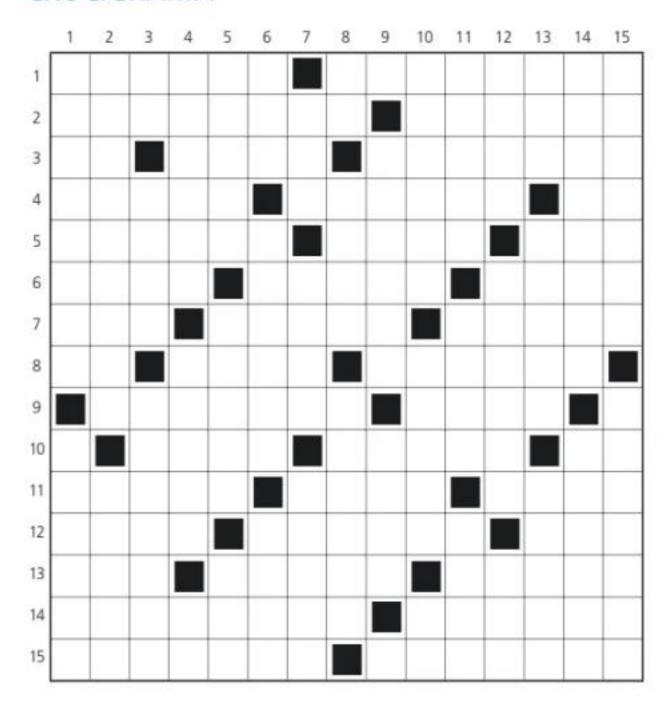

HORIZONTALES.- 1: Costura con que se reúnen los labios de una herida. Agitada, intranquila.-2: Enredo, confusión. Audibles.-3: Símbolo del plomo. Parte del Mediterráneo entre Grecia y Turquía. Ligero, de poco peso.-4: Mineral en polvo. Electrodos positivos. Abreviatura de señor.-5: Instrumento para recoger hierba. Gansos domésticos. Variante del fonema / i / cuando forma parte de un diptongo.-6: Planta liliácea de cuyas hojas, largas y carnosas, se extrae un jugo resinoso y muy amargo usado en medicina. Cartas del día. Fruto del moral.-7: Donas. Dispositivo óptico de algunas armas de fuego que ayuda a establecer la puntería. Emitir la vaca su voz.-8: Abreviatura de anno domini. Entrega de la pelota entre jugadores de un mismo equipo. Valoró.-9: Turbado, temeroso. Opuesto o contrario. En romanos, quinientos.-10: Letra del plural. Altares. Embarcación de remo muy estrecha. Nota musical.-11: Destapar un recipiente. Viveza, espítiru, energía. Acusadas.-12: Épocas. Ácueo. Carcajea.-13: Piel del rostro. Pleito, litigio judicial. Corta, despreciable, dada con miseria.-14: Monopolizar. Dar un golpe.-15: Hombres que tienen por oficio cortar y coser trajes masculinos. Afectuosa, cariñosa.

VERTICALES.- 1: Apartada, retirada. Manecillas del reloj.—2: Asegurada por un umbral. Mújol, pez.—3: Símbolo del terbio. Los de ahí. Telas de algodón estampadas.—4: Que escuece. Ciudad de Francia. Símbolo del platino.—5: Suplicar. Encallar. Hogar o fogón.—6: Cerveza inglesa ligera. Flojos y descuidados. Gas que constituye la atmósfera terrestre.—7: Alabanza. Plural de consonante. Certificaciones, registros.—8: Negación. Noveno. Cerrar un conducto con algo que lo obstruya.—9: Número neperiano. Privación del juicio o del uso de la razón. Poseedores de algo. Símbolo del amperio.—10: Mordisqueadas, carcomidas. Inútiles, infructuosas o sin efecto. Símbolo del americio.—11: Listos, despiertos. Parte del cuerpo humano que comprende desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Aparición del sol por el horizonte.—12: Ave zancuda venerada en el antiguo Egipto. Sancionar. Percibir el sonido.—13: Onda. Persona que practica yoga. Mamífero insectívoro nocturno con el dorso y los costados cubiertos de agudas púas.—14: Sensorial, sensitivo. Se dice de las prendas muy gastadas por el uso sin llegar a estar rotas.—15: Ensordecer a alguien con ruido o con voces, de suerte que no oiga. Anhelara.

#### SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



#### **AJEDREZ**

# 

Blancas: Tischbierek. Negras: Vegh. Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

-¿Qué operación hace ese alumno?

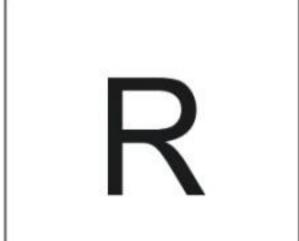

#### SUDOKU

# 4 2 3 6 2 8 1 5 3 8 2 7 6 7 4 5 9 7 1 3

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE





#### **AUTODEFINIDO**

| LAZULITA<br>PIEZA DE<br>LA CAMA         | ٧           | BALLENA<br>PIEZAS DE<br>CERRA-<br>DURAS | ٧                                  | CAMA-<br>RERA<br>RES-<br>FRIADO     | ٧                           | RECIPIEN-<br>TE PARA<br>BEBER<br>EXTRAÑA | Ý                           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| >                                       |             | ٧                                       |                                    | ¥                                   |                             | Y                                        |                             |
| HIDRÓXI-<br>DOS DE<br>POTASIO<br>TACAÑO | >           |                                         |                                    |                                     |                             |                                          |                             |
| EXTRAERÁ<br>HERRE-<br>RILLO,<br>PÁJARO  | >           |                                         |                                    |                                     |                             |                                          | NACIDA<br>EN DINA-<br>MARCA |
| >                                       |             |                                         |                                    |                                     |                             | 500<br>CORTAR                            | <b>&gt;</b> ¥               |
| ALERO<br>SUBE LA<br>BANDERA             | <b>&gt;</b> |                                         |                                    |                                     | TANTALIO<br>CARCA-<br>JEABA | <b>≻</b> ¥                               |                             |
| >                                       |             |                                         | REZAN<br>EL SER<br>INDI-<br>VIDUAL | >                                   | *                           |                                          |                             |
| V<br>REGO-<br>CIJOS                     | >           |                                         | Ý                                  | IDEA<br>FUNDA-<br>MENTAL<br>RUBIDIO | >                           |                                          |                             |
| >                                       |             |                                         |                                    | ٧                                   |                             |                                          |                             |
| LÍNEA DE<br>METEO-<br>ROLOGÍA           | -           |                                         |                                    |                                     |                             |                                          |                             |

#### **SOLUCIONES**

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Sutura. Nerviosa.-2: Embrollo. Oíbles.-3: Pb. Egeo. Liviano.-4: Arena. Ánodos. Sr.-5: Rastro. Ocas. Yod.-6: Aloe. Menús. Mora.-7: Das. Visor. Mugir.-8: AD. Pase. Avaluó.-9: Azaroso. Anti. D.-10: S. Aras. Canoa. Re.-11: Abrir. Alma. Reas.-12: Eras. Acuoso. Ríe.-13: Tez. Litis. Roída.-14: Acaparar. Atizar.-15: Sastres. Amorosa.

Verticales.-1: Separada. Saetas.-2: Umbralada. Breca.-3: Tb. Esos. Zarazas.-4: Urente. París. Pt.-5: Rogar. Varar. Lar.-6: Ale. Omisos. Aire.-7: Loa. Eses. Actas.-8: No. Nono. Ocluir.-9: E. Locura. Amos. A.-10: Roidas. Vanas. Am.-11: Vivos. Mano. Orto.-12: Ibis. Multar. Oir.-13: Ola. Yogui. Erizo.-14: Sensorio. Raidas.-15: Asordar. Deseara.

#### AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: L. C. M. V.-2: Cabecera.-3: Potasas.-4: Cicatero.-5: Sacara.-6: Ollera. D.-7: Alar. Ta.-8: Iza. Oran.-9: Uve. Eje.-10: Alegrías.-11: Isóbara.

#### AJEDREZ

1-Txe7, Rxe7; 2-Df6+, Rd6; 3-Td1+

#### **JEROGLÍFICO**

-Una resta. (una R está)

| S          | OP   | A | DE | L | E | R | A! | 5  |  |
|------------|------|---|----|---|---|---|----|----|--|
| A (        | 5 A  | V | 1  | A | Т | 0 | A  | C  |  |
| E          | T E  | N | 0  | 8 | A | я | A  | A  |  |
| Н/         | A L  | 0 | T  | U | C | Ж | T  | П  |  |
| 100        |      |   |    |   |   |   |    |    |  |
| <u>s</u> ( |      |   |    |   |   |   |    |    |  |
| 0          |      |   |    |   |   |   |    |    |  |
| E C        |      |   |    |   |   |   |    |    |  |
| Q:         | R. A | T | N  | A | 0 | A | L  | П  |  |
| R (        | 5 A  | D | Δ  | C | ς | Δ | T  | A. |  |

| SUDOKU         |   |     |   |     |   |   |
|----------------|---|-----|---|-----|---|---|
| 71115          | 4 | 5   | 2 | 3   | 9 | 8 |
| 21619          | 8 | 3   | 1 | 5   | 7 | 4 |
| 81314          | 7 | 9   | 5 | 2   | 1 | 6 |
| 3 8 1<br>41716 | 2 | 7   | 9 | 4   | 6 | 5 |
| 41716          | 3 | 5   | 8 | 9   | 2 | 1 |
| 91512          | 1 | 4   | 6 | 7   | 8 | 3 |
| 5 2 3          | 6 | 1   | 7 | 8   | 4 | 9 |
| 11418          | 9 | 2   | 3 | 6   | 5 | 7 |
|                | - | 100 | - | 100 | 1 |   |

# 52-TV/ESPECTÁCULOS

#### DESIRÉE DE FEZ BARCELONA

Maika Monroe (Santa Bárbara, California, 1993) es la estrella de Longlegs (2024), la película de terror de moda. En ella comparte protagonismo con Nicolas Cage, un actor que no suele compartir protagonismo con nadie porque su presencia es tan arrolladora que arrasa con todo. En uno de los avances de la película de Osgood Perkins (la película con la campaña de promoción más atractiva en años) vemos o, mejor dicho, escuchamos cómo se le aceleraron las pulsaciones a Monroe la primera vez que vio a Cage caracterizado de su personaje en Longlegs.

Según las cartelas del clip, "la frecuencia cardíaca en reposo de Maika es de 76 pulsaciones por minuto. En esta escena alcanzó las 170 pulsaciones por minuto". En ese vídeo, un rectángulo negro cubre el rostro de Cage para no hacer spoiler, pero sí vemos la cara de Monroe cuando se le acelera el corazón. El objetivo del clip debía ser potenciar el misterio y el mal rollo en torno al personaje de Cage, el monstruo de la historia. Sin embargo, lo más fascinante -y lo que más miedo da-son los pocos segundos en los que vemos cómo se le descompone el rostro a Monroe, cómo el horror le cambia el gesto. Ese avance promocional refuerza lo que sabíamos: que la protagonista de Longlegs tiene la mezcla de magnetismo y misterio de las grandes actrices de cine de terror.

#### Un proyecto tras otro

Monroe, que no tenía el sueño infantil de ser actriz, explica en las entrevistas que se enamoró del proceso de hacer películas mientras hacía de extra, de forma circunstancial, en una "película terrible de terror". Tenía 13 años y decidió buscarse a un agente. No ha parado de trabajar desde entonces. No solo ha hecho terror. Un repaso rápido a sus 15 años de carrera supone descubrir cosas curiosas, como que tenía una pequeña aparición en The Bling Ring (2013), de Sofia Coppola, o que vivió romances en la ficción con Timothée Chalamet (Hot Summer Nights) y Jeremy Allen White (After Everything) antes de que les arrollara el éxito.

Sin embargo, es evidente su atracción por el fantástico y el terror, sobre todo por el terror, género del que con pocas (pero señaladas) películas se ha convertido en una figura clave.

Hemos visto a Monroe, por ejem-

#### REDACCIÓN MADRID

Tras varios días de rumores, la verdad ha salido a la luz: "La que se avecina" tendrá una nueva temporada. Así lo ha confirmado Macarena Gómez, una de las protagonistas de la ficción que encarna a Lola Trujillo desde los inicios de la serie, durante la alfombra roja de la gala Starlite Occident en Marbella a la que ha asistido YO-TELE.

La actriz nos atendió dejando clara la situación en la que se encuentra la serie y su futuro tras el

# Una gran reina del terror

Maika Monroe, protagonista de "It follows", se ha convertido con "Longlegs", la película de terror de moda, en la actriz del momento



ICONO DEL CINE **DE GÉNERO** DEL SIGLO XXI. Maika Monroe, arriba, como agente del FBI en "Longlegs", la película de terror de la temporada. En el centro, en el clásico del cine de género del siglo XXI "It follows". Y abajo, en el thriller de neón "The guest". // FdV

plo, en The Guest (2014), el adictivo (y muy sexy) thriller de neón de Adam Wingard; en Watcher (2022), curiosa interpretación de La ventana indiscreta (1954) a cargo de la directora Chloe Okuno; o en el corto de Kate Trefry How to Be Alone (2019), donde está estupenda. Resumiéndolo mucho, las razones de su consagración como musa del terror podrían ser estas: es una intérprete magnífica, tiene la energía, la presencia y el carisma de las grandes actrices del cine de terror, ha elegido bien sus proyectos y, antes de brillar en Longlegs, el filme de su consagración total, había protagonizado una de las mejores películas de terror del siglo XXI: It Follows (2014), de David Robert Mitchell.

Hay buenas interpretaciones en su filmografía, pero a día de hoy (y a la espera de que llegue They Follow, la secuela de It Follows), las películas que la sitúan entre las nuevas divas del horror son la de Mitchell, una de las propuestas más originales, brillantes e influyentes del cine de este siglo, y Longlegs. Aun es pronto para saber cómo tratará el tiempo la película de Perkins, pero el ruido (y el dinero) que ha hecho en Estados Unidos y su innegable potencia hacen augurar claramente que su huella no será efímera.

#### Rictus indescifrable

Los personajes de Monroe en It Follows y Longlegs son muy distintos, pero tienen algunas conexiones. Ninguno de los dos admite con facilidad las etiquetas habituales. Si esas chicas son scream queens y final girls lo son de una forma atípica, extraña, escurridiza.Y ambas tienen un misterio muy particular. Quizá sea esa cosa misteriosa, esa tendencia al rictus inesperado e indescifrable, lo que hace tan fascinante a Monroe. O quizá sea esa presencia en la que pueden leerse rasgos de otras musas del terror: la aparente fragilidad de Margot Kidder, el misterio felino de Sissy Spacek o la mirada perdida de Mia Farrow. Este es el año de las actrices de terror. Sydney Sweeney está increíble en Immaculate, Nell Tiger Free, en La primera profecía, y Lupita Nyong'o, en Un lugar tranquilo: Día 1. Ninguna duda de que también estarán sensacionales Cailee Spaeny en Alien: Romulus, Mia Goth en MaXXXine, Lily-Rose Depp en Nosferatu y Demi Moore y Margaret Qualley en La sustancia, películas que llegaran los próximos meses. Y, claramente, Maika Monre está extraordinaria en Longlegs. Ojalá se rompa la tradición y todas se cuelen en la próxima temporada de premios.

## Macarena Gómez zanja los rumores sobre "La que se avecina" y confirma una nueva temporada

La serie juntará de nuevo a Luis Merlo y Adriá Collado, que se une a la nueva temporada

final de la temporada 15. Además, la intérprete aprovechó la ocasión para agradecer al público que continúe viendo la mítica serie tantos años después.

En este sentido, Macarena Gó-

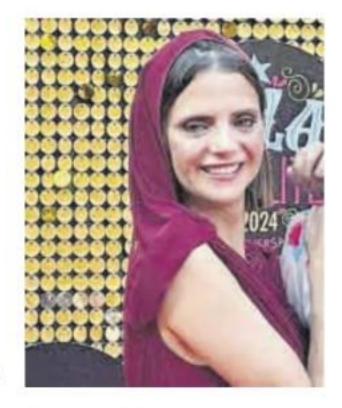

Macarena Gómez. // FdV

mez negó rotundamente el final definitivo de la ficción de Telecinco y Prime Video: "Yo estoy contentísima de que voy a renovar. A mí me encanta 'La que se avecina'", confesaba a los periodistas que han acudido al citado even-

Cabe recordar que los mensajes que lanzaron hace unos días el resto de sus compañeros de serie hicieron saltar las alarmas entre los seguidores de "La que se avecina". Muchos no dudaban en dar por finalizada la serie tras 15 temporadas y más de 17 años en emisión.

#### Series

#### "Roar", historias de mujeres

Esta serie, basada en los relatos de Cecelia Ahern y desarrollada por Carly Mensch y Liz Flahive (conocidas por su trabajo en Glow), presenta una intrigante antología de ocho episodios. En el centro de cada historia, encontramos un reparto de ocho mujeres encabezado por Nicole Kidman. Cada episodio aborda de manera única sus experiencias. La trama se teje con ingenio y fantasía, destacando cómo estas mujeres navegan no solo mediante percepciones externas, sino también con sus propias reflexiones. Se convierte así en un fascinante estudio sobre lo que significa ser mujer, explorando facetas de la feminidad de manera profunda y reflexiva. Apple TV+



"Marco", serie infantil que marcó a toda una generación

De los Apeninos a los Andes. La serie infantil que marcó a toda una generación que aún tararea su querida entradilla musical. Basada en el relato de Edmondo de Amicis, fue adaptada a la televisión por Nippon Animatio tras el éxito de Heidi. Ambientada a finales del siglo XIX, es una historia triste que nos presenta a Marco, un niño que vive en Génova. La grave crisis económica que atraviesa Italia obliga a su madre a emigrar a Argentina. Pero, pasado cierto tiempo, deja de escribir, por lo que Marco, acompañado de su mono "Amedio", decide ir a buscarla y traerla de vuelta a Italia. Netflix

#### "Monstruos a la obra", regreso al universo de "Monstruos, S. A."

Secuela en la que se nos explica cómo se desarrollan las actividades de "Monstruos, S.A." después de los acontecimientos de la película original. Tylor llega a la factoría de sustos recién licenciado el mismo día en que se cambian las reglas: ahora se enfrenta con poco éxito a su nuevo desafío como bromista: no logra nada, ya que los niños no se divierten con su actuación. Puede perder su trabajo. Tiene que mejorar como sea, así que decide practicar a escondidas, siempre que sus amigos no lo descubran. Disney+



#### CARTELERA DE CINE

#### VIGO

YELMO PREMIUM VIALIA VIGO 10 vidas. 16.20 / 18.00 /

20.15

Bad boys: Ride or die .

22.40 Deadpool y Lobezno.

15.50/16.50/17.30/ 18.30 / 19.30 / 20.20 / 21.10/21.30/22.10/ 22.30

Deadpool y Lobezno **3D.** 21.50 Del revés 2, 15,45/

17.45 / 19.50 Del revés 2 SJ. 19.40 :Gru 4. Mi villano favorito. 16.30 / 18.40 /

20.40

Gru 4. Mi villano favorito SJ, 17.00

Longlegs. 16.00 / 18.05 / 20.10/22.20 Padre no hay más que

uno 4: Campanas de boda. 16.10/17.10/ 18.20 / 19.20 / 20.30 / 22.45

Twisters. 20.00/22.15 Un lugar tranquilo: día 1. 15.55 / 18.10

YELMO TRAVESIA 10 vidas. 17.45 / 17.10 /

18.00 Deadpool y Lobezno. 16.00 / 17.00 / 17.45 / 18.40 / 19.40 / 20.40 / 21.20/22.20/22.30 Del revés 2. 15.50/ 17.55 / 20.00

Dog Man. 20.10 / 22.40 Gru 4. Mi villano favorito, 16.10 / 18.15 / 20.20

Longlegs. 16.20 / 18.30 / 20.40/22.50 Padre no hay más que

uno 4: Campanas de boda, 16.20 / 18.25 / 20.30/22.40

Spider-Man. 19.15 Strangers, 15.45 Twisters, 22.10

Un lugar tranquilo: día 1.21.50

TAMBERLICK PLAZA ELÍPTICA Longlegs. 17.40 / 20.30 /

10 vidas, 16.15 / 18.15 Tu madre o la mía: Guerra de suegras. 15.30 / 19.45 / 21.40

Deadpool y Lobezno. 16.20 / 17.15 / 18.00 / 19.00/20.00/21.45/ 22.45

Deadpool y Lobezno (VOSE). 15.30 / 20.15 / 22.15

Padre no hay más que uno 4: campanas de boda, 16.00 / 18.10 / 20.00

Twisters, 22,45 Fly me to the moon. 21.45

Gru 4. Mi villano favorito, 15.55 / 17.50 / 20.00

Del revés 2. 16.00/ 17.55 / 19.45 Del revés 2 (VOSE). 15.40 / 22.00

MULTICINES NORTE Kinds of Kindness (VOSE). 17.30

Tu madre o la mía: Guerra de suegras. 17.40/20.30/22.15 Casa en llamas (VOSE).

17.40 Carmen (VOSE). 19.50 Bikeriders. La ley del asfalto (VOSE). 22.00

Matronas (VOSE). 17.40 Fuera de temporada. 20.10

La jauría (VOSE). 22.15 El concierto de piano. 17.40

Oue la fiesta continúe. 20.10

No matarás (VOSE). 22.15 El monje y el rifle. 20.10 El monje y el rifle (VOSE). 22.150

#### A RAMALLOSA

**IMPERIAL** Norberta, 19.15/22.45

#### PONTEVEDRA

CINEXPO Gru 4. Mi villano favorito, 18.15/20.15 Del revés 2. 18.30/ 20.30

Twisters, 22.15 Padre no hay más que uno 4: campanas de boda. 18.00/20.15/

22.30 Deadpool y Lobezno (Dolby Atmos). 17.45/ 20.30 / 23.15

Deadpool y Lobezno. 19.15/22.00 Dog Man. 18.30 / 20.40 /

22.15 Longlegs. 18.00 / 20.15 /

10 vidas. 18.15

#### VILAGARCÍA

**GRAN AROUSA** Gru 4. Mi villano favorito. 18.15 / 20.30 Del revés 2. 18.15/ 20.15

Twisters, 22.15

Padre no hay más que uno 4: campanas de boda. 18.15/20.30/ 22.15

Deadpool y Lobezno (Dolby Atmos). 18.00 /

20.45 Deadpool y Lobezno. 19.30 / 22.30

10 vidas, 18.30 Longlegs. 18.00 / 20.15 / 22.30

#### OURENSE

PONTEVELLA Gru 4. Mi villano favorito, 18.15 / 20.30 Del revés 2, 18.30/ 20.15

Twisters, 22.15 Padre no hay más que uno 4: campanas de boda. 18.00/20.15/ 22.30

Deadpool y Lobezno (Dolby Atmos). 17.45 / 20.30/23.15

Deadpool y Lobezno. 19.15/22.00 Dog Man. 17.45 / 20.30 /

22.15 Longlegs. 18.00 / 20.15 / 22.30

10 vidas. 18.30

#### LEIRO

NOVOCINE Padre no hay más que uno 4: campanas de boda, 18.00

#### XINZO **GESMA**

Deadpool y Lobezno. 20.30

# Televisión



07.15 Juegos Olímpicos de París 2024.

15.10 Telediario 1. Espacio dedicado a la información de actualidad nacional, internacional y deportiva.

15.45 Informativo territorial.

15.55 El tiempo. 16.00 Juegos Olímpicos de Paris 2024.

21.00 Telediario 2. Espacio dedicado a la información de actualidad nacional, internacional y deportiva.

21.30 París en juegos. 22.05 La suerte en tus manos.

22.15 4 estrellas.



22.55 Lazos de sangre. 00.00 Lazos de sangre: el debate.

07.00 Love Shopping TV

08.00 Especial Callejeros

08.50 Callejeros viajeros:

Boda china. 10.30 Viajeros Cuatro. (R)

«Vietnam».

11.30 En boca de todos.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

14.00 Noticias Cuatro.

15.30 Todo es mentira.

20.00 Noticias Cuatro.

21.05 First Dates. (R)

18.30 Tiempo al tiempo.

20.45 ElDesmarque Cuatro.

22.50 Viajeros Cuatro: León,

01.30 Callejeros viajeros.

TVG

14.25

10.00 Bos días.

11.05 A revista.

12.15 Estache bo.

12.40 Medallas de Galicia.

15.15 Telexornal deportes

15.45 Quen anda aí? Verán.

18.55 Avance Hora galega.

mediodía.

15.35 O tempo.

19.05 Hora galega.

20.25 Telexornal serán.

22.35 Saudade de ti.

23.55 Festa na baiuca.

«Jexi», \*\*

01.55 Telexornal serán. (R)

21.55 Atrápame se podes,

chanzo arriba.

21.45 O tempo.

00.40 Cine.

Telexornal mediodía.

13.15 Hora galega. (R)

13.55 Galicia noticias.

Astorga, El Bierzo.

«Playas de Lisboa».

15.10 El tiempo.

21.00 El tiempo.

Cuatro.

07.30 ¡Toma salami!

viajeros.

#### Telec inco

07.00 Informativos Telecinco. 08.55 La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver.

13.20 Juegos Olímpicos de

Paris 2024.

15.45 Saber y ganar. (R)

18.10 Documenta2.

16.35 Grandes documentales

16.35 Heroínas de la sabana.

19.05 El Paraíso de las Señoras

20.25 Diario de un nómada.

20.55 Juegos Olímpicos de

Paris 2024.

22.00 Documaster.

mer.

22.45 Documaster.

22.00 The Real Oppenhei-

22.45 Mordaza atómica.

00.20 La laguna de Truk, el

Pearl Harbor japonés.

23.35 En portada. (R)

donde la cera cobra

Carreteras extremas.

18.10 Madame Tussauds,

15.00 Celia.

15.00 Informativos Telecinco. 15.25 ElDesmarque Telecinco.

15.40 El tiempo. 15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR

20.00 Reacción en cadena 21.00 Informativos Telecinco. ElDesmarque Telecinco.

21.45 El tiempo. 22.00 ¡Allá tú!



22.50 Una vida perfecta. 02.00 Casino Gran Madrid Online Show. 02.25 ¡Toma salami!

02.55 El horóscopo de Esperanza Gracia.

03.00 Love Shopping TV. 04.00 Miramimúsica.

05.55 Enphorma. 06.10 Reacción en cadena.

#### TVG

08.00 Quen anda aí? Verán. 09.30 Xabarín Club. 11.00 Libro de familia.

14.15 Como galegos! 15.00 Galicia noticias.

15.30 Telexornal mediodía. 16.15 Telexornal deportes mediodía.

16.35 O tempo. 16.40 Pratos combinados. 17.10 Ghuasapp.

17.35 Ti Verás. 18.30 Xente de mundo. «Praga/Bruxelas».

20.30 Polo rego. 21.00 De bares. 22.00 Telexornal serán. 23.05 Información meteoro-

do mar.

lóxica sobre o estado

23.10 Sesión fóra do sitio. 23.40 Festigaliando. 00.35 Galicia noticias. (R) 01.00 Pensando en ti.

#### Ante na 3

08.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original.

18.00 YAS Verano.

20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. (R)



22.45 El peliculón. «El mejor verano de mi vida». \*\*

01.00 Cine. «Toc toc», \*\*\*

02.40 The Game Show. 03.25 Jokerbet: ¡damos juego!

06.45 Ventaprime. 07.15 ¿Quién vive ahí?

09.00 Aruser@s fresh. 11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias

1ª edición.

15.15 Jugones. 15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias

2ª edición. 21.00 Especial La Sexta

noticias. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio Sum-



22.30 El taquillazo. «Fatale». \*\*

02.30 Pokerstars. 03.10 Play Uzu Nights.

#### 04.00 Minutos musicales.

#### vigo

12.00 Boletín informativo. 12.10 Cocina familiar.

12.30 Plató abierto remember. 13.00 Terreta gourmet.

13.30 La entrevista.

14.10 Boletín informativo. 14.20 Academia Play.



15.00 Vigo a debate. 16.00 Boletín informativo. 16.10 Cine. «Un diamante

al rojo vivo». 18.00 Boletín informativo.

18.10 Ponte las pilas.

18.30 Mundo natural. 19.00 La vida es bella.

20.00 Boletín informativo. 20.10 Cocina familiar.

20.30 El club del clásico. 21.30 Boletín informativo.

21.45 Verán verán. 23.30 El acomodador.

00.00 Boletín informativo.

# ente

#### RAQUEL GALÁN

PALMA

La princesa Leonor coge el mando, por ahora del coche que ayer llevó al centro de Palma a las mujeres de la Casa Real. Es la primera vez que se ha visto conducir a la heredera al trono tras haberse sacado el carnet a principios de año. Junto a ella iba su hermana, la infanta Sofía, y en los asientos traseros, su madre y su abuela, las reinas Letizia y Sofía. Tras un paseo por la plaza Major y las calles Sindicat y Velázquez, donde compraron en una tienda, las cuatro se subieron a un Seat de color gris y regresaron al palacio de Marivent para pasar el resto de la calurosa tarde de agosto.

El vehículo de la gama SUV es mucho más moderno que el coche que le regaló su padre tras obtener la licencia de conducción. El rey Felipe obsequió a su primogénita con un Ibiza SXI de 1986, el mismo que Juan Carlos I regaló a su hijo cuando él se sacó el carnet. Ayer no vio cómo Leonor se desenvolvía al volante por las calles del centro de la ciudad balear, las Avenidas y el paseo Marítimo, ya que el monarca se encuentra en París animando a los deportistas olímpicos, como hicieron su mujer e hijas la semana anterior.

Coincidieron todos en Marivent el domingo y aprovecharon para salir juntos a cenar al restaurante Mia, del Portitxol, mientras que la tarde de este martes las mujeres de la Casa Real salieron de compras. En la plaza Major curiosearon un puesto del mercadillo en el que vendían vestidos y complementos, y después de pasar por Sindicat se dirigieron a Velázquez para entrar en el pequeño comercio llamado Nutrición Activa, regentado por Pilar Aguiló, la mujer del cantante Jaime Anglada, íntimo amigo del rey Felipe. Allí estuvieron más de veinte minutos, donde les atendió la propietaria y adquirieron varios productos de la oferta que tiene de alimentación ecológica y todo



# Leonor se pone al volante

Es la primera vez que se ve conducir a la heredera al trono, que llevó a su madre, abuela y hermana al palacio de Marivent tras pasear por el centro de Palma mientras Felipe VI está en París apoyando a los deportistas olímpicos

tipo de suplementos. Cuando salieron de la tienda unos minutos antes de las cinco, los pocos paseantes que había a esas horas las reconocieron y una familia de origen subsahariano se paró a saludar y se hizo una foto con ellas.

Para el pequeño paseo, la reina Letizia escogió un conjunto de dos piezas con falda larga y blusa sin

mangas con estampado tie-dye de tonos rosa de la firma Babbaki. El bolso era de croché con flores de colores y las sandalias, de tiras de piel diseñadas por Tanit Butter. Por su parte, la princesa Leonor lució un top palabra de honor de tonos azules con florecitas y unos pantalones largos blancos, al igual que la reina emérita, que llevaba en la

parte superior una camisa de manga larga azul. La pequeña de la familia Real escogió una falda de estilo ibicenco y un top negro.

La de ayer fue una de las escasas apariciones públicas en Mallorca de los miembros de la realeza a causa de los viajes que han hecho este verano a París para apoyar a los deportistas españoles. Tanto Fe-

lipe como Letizia acudieron a la inauguración de las Olimpiadas y dos días después ella presidió en Palma la clausura del Atlàntida Film Fest, aunque después volvió a Francia con sus hijas mientras el monarca participaba en la isla en la Copa del Rey de vela. Ahora él está en París, donde permanecerá en principio hasta mañana.







Los músicos Sebastián Yatra y Aitana. // FdV

# Aitana y Yatra se separan: ¿fin definitivo?

**LOLA MANDEFUÁ** MADRID

La relación entre Aitana y Sebastián Yatra ha sido una auténtica montaña rusa desde su inicio. Lo que comenzó como una amistad cercana se convirtió en una relación amorosa en 2022. Sin embargo, este mismo año, la pareja decidió poner fin a su romance. A pesar de ello, sorprendieron a sus seguidores hace unos meses al confirmar que se daban una segunda oportunidad en el amor. Ahora, apenas unos meses después de la reconciliación, las alarmas vuelven a sonar en torno a su relación.

Durante su último concierto en Vigo, Aitana dejó a todos sus seguidores preocupados con un emotivo discurso en el que se la vio visiblemente emocionada. Las lágrimas y las palabras de la cantante han desatado especulaciones sobre una posible nueva ruptura con Yatra. En su discurso, Aitana reflexionó sobre las experiencias de la vida y la fugacidad de algunas relaciones:"Hay cosas en la vida y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", expresó la artista con evidente emoción.

mensaje de esperanza y consuelo para sus seguidores, enfatizando la importancia de valorar las relaciones duraderas: "Pero, sobre todo, no permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a estar siempre...". Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una indicación de que su relación con Yatra podría haber llegado a su fin una vez más.

La preocupación de los fans se ha visto acrecentada por la investigación realizada por el programa 'Socialité', que ha revelado que la última aparición pública de la pareja fue el 21 de julio en el concierto de Karol G. Poco después, se informó que Yatra se marchó solo a disfrutar de unas vacaciones en Riviera Maya, lo que ha aumentado las especulaciones sobre una posible separación.

Hasta el momento, ni Aitana ni Sebastián Yatra han confirmado oficialmente una ruptura. Sin embargo, las señales apuntan a que la relación podría estar atravesando un momento complicado. Los seguidores de ambos artistas esperan con ansias algún pronunciamiento oficial que aclare la situación. Mientras tanto, el emotivo discurso de Aitana en Vigo sigue resonando en las redes sociales, generando un mar de comentarios y teorías sobre el estado de su relación con Yatra.

#### La cantante continuó con un David Lynch sufre un enfisema pulmonar

 El cineasta David Lynch, director de largometrajes como Mulholland Drive y de la serie Twin Peaks, ha anunciado que padece una enfermedad que le impide salir de casa y, por lo tanto, dirigir películas en persona. Según una información publicada por medios británicos, en una entrevista con la revista Sight & Sound, Lynch,

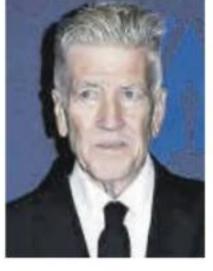

de 78 años, informó de que sufre de enfisema pulmonar, un trastorno crónico por el que se obstruyen los pulmones y se dificulta la respiración "así que estoy obligado a recluirme en casa, me guste o no", indicó, por el riesgo a contagiarse de alguna enfermedad respiratoria, "incluso un resfriado". Por ello considera poco probable que pueda volver a dirigir.

## HOY TIEMPO

23° 18°

**O**SANTIAGO

O PONTEVEDRA

O VIG0 29\* 16

BRAGA O

OLALÍN

A CORUÑA

VILAGARCÍA O

VIANA DO O

OPORTO

OIDO

#### **PONTEVEDRA**

Nubes bajas matinales en el resto con intervalos de nubes medias y altas, y tendiendo a poco nuboso o despejado.

#### OURENSE

Nubes bajas matinales en el resto con intervalos de nubes medias y altas, y tendiendo a poco nuboso o despejado.

#### A CORUÑA

Cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas con intervalos de nubes medias. Probables Iluvias débiles y algún chubasco.

#### LUGO

MAÑANA

Cielos nubosos o cubiertos de nubes baias con intervalos de nubes medias. Probables Iluvias débiles y algún chubasco.

#### A 3 DÍAS VISTA VIERNES

TIO

Nuboso o cubierto Cielos con intervade nubes bajas en los de nubes bajas el norte e interior, en la mitad norte, que tenderá a poco e interior salvo el nuboso o despejado. Intervalos sureste tendiendo a poco de nubes de evolución diurna nubosos de mañana y acompañados de brumas y bancos de de tarde en el sureste. Probables brumas y nieblas niebla matinales dispersos en zonas elevadas del interior. matinales en la mitad oriental.

#### SÁBADO

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología

OURENSE

Máx. Mín.

OID

BRAGANCA

15" 0 08"

Cielos con intervalos de nubes bajas en el noroeste al principio y final del día. Nubosidad de evolución diurna en la montaña del sur y este posibilidad chubascos y tormentas, menos probables y ocasionales hacia el este.

TIEMPO ESPAÑA

O VILA REAL

#### **TEMPERATURAS AYER**

|            | Max | Min |  |
|------------|-----|-----|--|
| Vigo       | 27  | 18  |  |
| Pontevedra | 28  | 19  |  |
| Vilagarcía | 27  | 18  |  |
| Ourense    | 32  | 16  |  |
| Verín      | 36  | 16  |  |
| A Coruña   | 22  | 21  |  |
| Santiago   | 24  | 18  |  |
| Lugo       | 26  | 15  |  |
| Viveiro    | 27  | 15  |  |

#### RADIACIÓN ULTRAVIOLETA



|      | PIELE | S A/B | PIELES | C/D |
|------|-------|-------|--------|-----|
| NR   | ENR   | FAC   | ENR    | FAC |
| 1-2  | 60    | 8     | 60     | -   |
| 3-4  | 40    | 15    | 60     | 8   |
| 5-6  | 25    | 25    | 50     | 15  |
| 7-8  | 20    | 40    | 40     | 25  |
| 0.40 | 10    | 40    | 20     | 40  |

NR: Nivel radiación: 1-2, Débit; 3-4, Moderado; 5-6, Alto; 7-8, Fuerte; 9-10, Extremo. ENR: Minutos que tarda el sol en empezar a enrojecer la piel.

FAC: Factor de protección solar necesario. TIPOS DE PIEL: A. Piel blanca, tono lechoso; B. Tono levemente marrón; C. Tono marrón, claramente perceptible; D. Tono marrón

#### LA LUNA

Llena 12 AGO

3,3 m

1ª Pleamar 2ª Pleamar 2ª Bajamar 06.32 h 12.28 h 18.44 h

0,9 m

#### 0,8 m

1ª Bajamar

00.25 h

#### AGUAS COSTERAS DE PONTEVEDRA Viento del norte, fuerza 3 a 5 por la mañana y 4

a 5 por la tarde y por la noche. Marejada por la mañana y fuerte marejada por la tarde y por la noche. Visibilidad buena. Mar de fondo del

#### AGUAS COSTERAS DE CORUÑA

Viento del nordeste, fuerza 3 a 4 por la mañana y 3 a 5 por la tarde y por la noche. Marejada. Visibilidad regular. Mar de fondo del noroeste.

#### AGUAS COSTERAS DE LUGO

Viento del nordeste de mañana y del nordeste tarde y noche, fuerza 2 a 3 de mañana y 3 a 4 tarde y noche. Marejadilla por la mañana y marejada por la tarde y por la noche. Visibilidad regular de mañana y mala por la tarde y por la noche. Mar de fondo del noroeste.



Nueva 🌑

4 AGO

3,5 m

#### **SORTEOS**

#### **CUPÓN DE LA ONCE** Martes, 6 de agosto

47543 R 4-3 S 020 5 de agosto 58377 R 5-7 4 de agosto 79943 R 3 3 de agosto 28692 R 2 5 023 2 de agosto 00831 R 0-1 S 053

#### SORTEO TRIPLEX

Martes, 6 de agosto Sorteo 1: 861 R 8-1 Sorteo 2: 664 R 6-4 Sorteo 3: 790 R 7-0 Sorteo 4: 434 R 4-4 Sorteo 5: 519 R 5-9

#### SORTEO SÚPER ONCE

Martes, 6 de agosto Sorteo 1 7-9-10-20-21-22-24-27-29-30 33-36-40-46-63-65-74-78-79-85 Sorteo 2 1-8-10-12-17-37-44-51-57-61 65-67-68-70-72-75-78-79-80-85 Sorteo 3 3-4-10-11-12-26-28-32-41-42 43-56-62-63-64-77-78-79-81-83 Sorteo 4 4-6-12-14-18-20-21-22-25-27 28-29-35-44-47-51-54-64-66-78

Sorteo 5 3-5-22-25-27-29-30-43-44-48 50-56-57-66-70-71-72-77-79-85

#### **EUROJACKPOT**

Martes, 6 de agosto 4-9-22-32-35 Soles 9-10

#### LOTERÍA NACIONAL

Sábado, 3 de agosto 1° 25724 2° 56249 3° 87396 R: 4-5-7

#### GORDO PRIMITIVA

Domingo, 4 de agosto 21-34-36-41-48 Número clave (Reintegro) 8

| 5 + 1 | 1 19.0  | 068.082,32 |
|-------|---------|------------|
| 5+0   | 11      | 172.311,19 |
| 4+1   | 11      | 2.848,12   |
| 4+0   | 182     | 200,83     |
|       | 900     |            |
| 3+0   | 8.066   | 16.83      |
|       | 14.197  |            |
|       | 127.542 |            |
| -     |         | _          |
|       |         |            |

#### LA PRIMITIVA Lunes, 5 de agosto 11-18-36-41-44-49

Complementario 35 Reintegro 4 JOKER: 0091862

|        | 0            | BOTE     |
|--------|--------------|----------|
| +C     | 0            | 0,00     |
|        | 96           | 4.370,41 |
|        | 6.463        | 61,10    |
| ****** | 119.302      | 8,00     |
| Sáb    | ado, 3 de ag | gosto    |
| 10-    | 18-25-27-3   | 35-42    |

Complementario 34 Reintegro 1 JOKER: 3508943 Jueves, 1 de agosto 2-10-11-15-34-48 Complementario 21 Reintegro 8 JOKER: 8137404

#### **BONOLOTO** Martes, 6 de agosto

6-16-19-20-24-49 Complementario 14 Reintegro 1 5.054 .20,41

#### Lunes, 5 de agosto 1-4-10-25-38-41 Complementario 47 Reintegro 1 Domingo, 4 de agosto

1-13-18-28-34-49 Complementario 20 Reintegro 4 Sábado, 3 de agosto

3-10-19-20-29-34 Complementario 11 Reintegro 9

#### **EURODREAMS**

Lunes, 5 de agosto 3-10-13-16-31-38 Sueño: 5

#### EUROMILLONES

Martes, 6 de agosto 1-18-27-41-50Estrellas: 1-12 El Millón: FMZ81323

| 5+2 | 0       | EUROBOTE              |
|-----|---------|-----------------------|
| 5+1 | 4       | .121.482,33           |
| 5+0 |         | 16.224.24             |
| 4+2 | 23      | 1.538,01              |
| 4+1 | 489     | 133,26                |
| 3+2 | 881     | 78,19                 |
| 4+0 | 1.214   | 39,87                 |
| 2+2 | 13.024  | 18,58                 |
|     | 21,234  |                       |
| 3+0 | 51.760  | 9,71                  |
| 1+2 | 68.138  | 8,93                  |
| 2+1 | 305.973 | 6,27                  |
| 2+0 | 759.216 |                       |
| 4.6 | 9 1     | OUT THE DOLLAR OF THE |

Viernes, 2 de agosto 5-7-12-33-46 Estrellas: 3-12 El Millón: FLL23207



La novela "El gran Gatsby" co-

mienza en una ventosa y cálida tarde de verano, en 1922, era del jazz y, como todas, de amores desafortunados. Jay Gatsby, nuevo rico de for-

tuna turbulenta –¿contrabando de alcohol?–,se ha acomodado en un palacete de imitación, como un intruso en la zona patricia y millonaria de Long Island. Es un palacete con jardines azules y fiestas locas. La piscina es de mármol, una piscina de los locos años veinte, pero Gatsby solo la utiliza en el desenla-

Es en verano cuando los afanes

de amor imposible acostumbran a tener un desenlace muy triste. De día, Gatsby circula en Rolls Royce y cruza la bahía en sus lanchas, levantando surcos de espuma. Por las noches, el bar de la mansión está estupendo, con muchas rondas de champán, chismorreo, carcajadas y "entusiastas corros de mujeres que nunca saben sus nombres". Si Gatsby está ahí, con su lujo caro y sus camisas encargadas en Londres, es porque al otro lado de la bahía veranea su antiguo amor, Daisy, -¿có-

mo iba a llamarse si no?- casada con un tipo rico y violento. Cuando acaba el verano, Gatsby le dice al jardinero que vacíe la piscina. Y se da cuenta de que en todo el verano no la ha usado. Pronto se acaba

ce fatal.

Amor imposible

# Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Ángel de LEMA VIGO Fundado en 1853 por don Áng

8 435102 100914

ISSN 1131 - 8163 D.L.: PO-1519-58

© FARO DE VIGO, S.A.U. Vigo, 2024. Todos los derechos reservados







# La piscina del gran Gatsby



todo, con la muerte azarosa. De los veranos de la era del jazz al perreo portorriqueño, del estío de postguerra a los veraneos con inteligencia artificial, la vida se adapta a las novelas y las novelas se incrustan en la vida. Para millones de lectores es el sueño de una noche de verano. "El gran Gastby" se publica en 1925. No tuvo el éxito de sus novelas anteriores, pero acabó siendo un clásico universal. Sucesivas generaciones añoran las noches desbordantes de foxtrot y whisky en el falso palacete de Gatsby, el bullicio de sus fiestas, su extraño candor y tantas ilusiones perdidas.

#### Derrumbe

Scott Fitzgerald es un clásico del derrumbe, de que la noche pueda ser suave, del Gatsby que hay en todos nosotros. Triunfo precoz, fracaso inminente: es la biografía de tantos escritores americanos que pasan de la época dorada al callejón del delirium tremens. En sus años de platino, el matrimonio de Scott con Zelda fue una leyenda de noches sin fin y mil y una botellas descorchadas. No creía mucho en la felicidad, pero tampoco en la tristeza. Cuando Zelda comienza a entrar y salir de las clínicas mentales, él cuida de su hija, Scottie. Por carta, le da consejos: preocuparse del coraje, de la higiene, de la eficiencia y de la equitación; no preocuparse, entre otras cosas, por la opinión de los demás, por el pasado ni por el futuro, por el triunfo ni por el fracaso, a menos que fuese culpa suya. Todavía escribe la novela "Suave es la noche". También comienza en verano, en la Riviera francesa, cuando el autor vivía de prestado y Zelda estaba internada.

"La obra de Scott Fitzgerald no tuvo un éxito comercial inmediato, pero acabó siendo un clásico universal"

De "El gran Gatsby" se han hecho varias adaptaciones al cine. De una primera versión solo se conserva el tráiler. En la versión de 1974, Robert Redford interpreta al protagonista y Di Caprio en la de 2013, pero la mejor es la de 1949, con Alan Ladd, en blanco y negro. En aquellas noches de Long Island, la luna flotaba "como un triángulo de escamas de plata". Ponte otra copa, Scott Fitzgerald. Aquí nos tienes, en otro siglo, al borde de la piscina comunitaria, con el cuñado preparando la barbacoa y amorrado a una lata de cerveza.

El calentamiento global terminará con los paseos marítimos en
los que caminamos sobre las
aguas. Hay una lucha en la orilla
entre el hombre y la mar, entre la
mujer y el océano, una obstinación
de ingenieros y arquitectos contra
las mareas, un orgullo de alcaldes
de costa por hormigonar las aguas
y todas esas fuerzas se concretan
en el paseo marítimo, pasarela verano de ola y escollera, espuma y
baldosa, salitre y paella que marca el límite de la marea y el del mal
gusto.

Como hijo del desarrollismo conservo de la infancia el prestigio \*



El turismo ha impedido la desaparición del paseo y la renaturalización de la costa que reclaman los ecologistas

#### Paseo marítimo

de los paseos marítimos, anchos y enlosados, con vendedor de patatas fritas y carrito del helado. Los años no han conseguido renaturalizarme el pensamiento y en los días más oscuros del invierno añoro un paseo marítimo que nunca encuentro en verano cuando esquivo sillas de terraza y gentío, camareros y patinadores y tropiezo con gritos de niños, anuncios de megafonía y rugidos de motos de agua y de tierra. Sueño en invierno un paseo

marítimo en verano en el que cae el sol en el horizonte de un gintonic ligero y perfumado.

El turismo ha impedido la desaparición del paseo y la renaturalización de la costa que reclaman los ecologistas desde barcos de guerrilla, fachadas oficiales, despachos, cabañas y chalés. A las corrientes económicas de aguas cálidas les dan igual las proyecciones y que en unos años lo que ahora son atractivas viviendas en primera línea de playa acabe siendo donde rompan a toda espuma los cachones. El futuro está inspirado en el planeta de veraneo de los simios.

Por eso se reconstruyen, año tras año, paseos marítimos inviables que sufren por San Agustín y mueren en mareas vivas. También era infantil construir murallas de arena en la playa a la espera destructiva de la marea porque ponerle muros al mar es ponerle puertas al campo, la ilusión de la domesticación de lo líquido por lo sólido, la identificación del mar con la canción del verano.